



# MOLTO ILLVSTRE, ET CLARISSIMO SIG. RE

ET PATRONE COLEN-DISSIMO.



EDESI apertamente che in in quello secolorari si propo gono il sine dellà gloria, erarissimi il conseguirlo per mezzo delle lessere, e sopra tutto di quelli, che non ser-

uendo advofo necessario, infruenose s'appellano, cri i nome di belle rimine a loro, todico sima non attro, o se pure egi arriua ad esser da qualehmossimito, aggradito però none mais Onde ben posso to reputarmi singolarme te auuenturato esserio minima abbatunto in V. S. M. Illustire appo esi hamo tronato tanto luogoi mietvorsi, che più non petrei dessidente to medessimo, ne esi sinudiare la sorte di nessura luo suntanto meno douca, io si perave estrar la vos quanto meno del maraniglios la versura luo suntanto meno douca, io si perave cososti i pes di santo esgotio, poresse ella quammairius deris del si orrenos diporti selle Asta sessio in quel dell'osi no segtiono escrettarsi, e non aunien però quesso.

d z perche

questo, perche alcuna contrarietà si troui tra le più gravi operationi dell'intelletto,e le più piacenoli posche pur l'une come l'alire conuegono in questo, di essere industriose, e sepperle già congiungere Scipione, Cefare, Ottaviano, e gli aliri grandi ingegni, che à breus termini non fi restrinfero, or hoggi V.S.M.Illustre dalla quale no effendo alieno altro giammai, che il non operar benestutto quel tempo, che dalle cure maggiori le vien conceduto, volentieri alle lettere il comparte, & hora con gli Storici, horaco Poeti si diporta. Onde escendole capitato alle mani il mio Poema della CRO-CE RAC QVIST AT Amon pur fu letto attentamente da lei, ma in più luoghi à mente apparato. Il qual fauore soprauan Zando di tanto il merito mio , ben più d'ogn'altro sconoscente mi mostrerei, s'io non l'attribuisse sutto alla sua gratia, & alla memoria, che ella hà conservato tanti e tant'anni della seruith della mia famiglia, vissura sempre, & anant atasi sotto la protettione della sua. Hor io trouandomi adunque à V. S. M. Illustre legato da tante, è si tenaci obligacioni, ho pena sato almeno di riconoscere il mio debito in sospetto del Mondo, poiche di pagarlo non mò rimane speranta 3 & pertestimonio di cio, ho

elesse

elesso di mandare alle Stampe questa m'a
Tragedia, fosto il chiarifsimo nome di V. S.
M. Illuftre supilicando la à riceuer con essa
la pronte ca della volontà mia, astenta sempre adopsi cenno de suoi comandamenti.
Riucri cala humilmente, e prego il Signore
Iddio, che la conserui lungo tempo sana, e selice, à beses scio de glamici, e servitori suoi.
Di Roma il 22. di Março, 1613.

D.V.S.M.Illustre,e Clarifs.

Diuotifs.82 obligatifs.Ser.

Francesco Braceiolini

A 3 Argu-

### Argomento.

#### DELLA TRAGEDIA.



ARPALICE figliuola di Marfilio Rè di Spagna, e se do morta fua madre nel parto di lei, fù data ad alleuarfi alla Contessa di Valeuza, ma frà poco

morendo, fù dalla detta Contessa supposta in fuo luogho Erminia fua figliuola, che era della medesima età. E perche questo non potesse mai risapersi, fù di ordine della Con tessa la Nutrice di detta sua figliuola, che so la n'era confapeuole, condotta da vn feruo in vn bosco, e quiui doppo molte ferite lasciata per morta,ma però non morì. Doppo molti anni essendo il Rè Marsilio venuto à morte, successe nel Regno la supposta Harpalice, la quale essendo vn giorno pregata dalla Conteffa, che voleffe darli qualche legreto di detto Rè Marsilio, che la facessi esfer puì amata dal Conte suo marito, hauendone trouato vno, nel cui vafo era feritto, per farfi amare, gli le dette, & ella fubito lo beuue, ma essendo veleno si morì . Onde essendo il Conte rimasto vedouo, la Regina lo pigliò per marico. Intanto ve ne la pefte per rutto il Regno, la quale fecondo la volontà de gli Dei, dichiarata dal fommo Sacerdote, procedeua perche in effo si ritrouaua vna figliuola, che haucua ammazzata la Madre, e si giaceua col proprio padre, ne sarebbe mai cessara questa pefte, se prima costei non fosse stata ammazzata dall'iftefio suo padre, e marito. Il che effendo detto dal Sacerdote al Conte, fu fubito d'ordine suo madato vn bando per tutto il Regno, acciò che fi vedesse di ritrouar chi fusse costei. Ma intanto la Nutrice sudetta, hauendo inteso la morte della Conreffa, ritornò alla patria, doue intendendo la morte del Rè Marsilio, & il matrimonio fra la Reguia, & il Conte, & il tenore del bando mandato, scoperse con molti contrafegni, che la Regina era quella, della quale si cercaua. Onde il Conte su forzato ad ammazzarla con le proprie mani, e si prese da poi volontario efilio di quel Regno.

#### Interlocutori della Tragedia.

Anima della Contessa di Valenza.
Angelo Custode del Regno di SpaHarpalice Regina. (gnaOrintia Matrona.
Gherardo Zio della Regina.
Choro.
Antichoro.
Conte di Valenza.
Sacerdote.

Ancella di Harpalice. Secretario.

Nutrice.



## ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

Anima della Contessa. Angelo Custode del Regno.

An. ISERA oue mitiri! almen diferogli

O Ministro di Diolaspra ca-

Chemi distringe, ond'iolega-

Nonti posso seguir Aug. Follenon sai

. Che la tatena onde fe Steffo astuince

"Chivine errando, e non s'ammenda in vita

,, Non si scioglie mai più ?

An. Troppoil comprendo, E così le caligini d'abisso,

Testo che tu perusens all'aer puro, Se ne caegion d'intorno à te disfaste Comé ruggiuda all'apparir del Sole, Malo squallor delle mie colpe impresso

Tropp'altamente io pur miscuoto in vano; Spero con tutto ciò che l'acr pure Senon purga la colpa, almen la pena Kaddolcivammi in parte.

An .. A Dio nemica

"Equalmente pur sempre ouunque andr ai " Teco vervà l'inferno

An. Antipiù fento

Graue alle luci mie quest'acr'vine Chenon evan le tenebre, ed'acuto Ferifce più nella mia morta vista Lo scinesllar delle ridensi stelle, Che non facean del fotterraneo regno Le scolorite faci, e se già tanto Nuccemi questo albore, hor che comincia Le prime nubi à colorir l'aurora, Che fara poi se in ogni parte il Cielo Cospargirà del matutino lume? No no, per me non fà la luce, al centro Tornar voglio

An. Mirapernerfa? adunque N n tibasto di contraporti à Dio Nella vita mortal, che morta ancora Vuos far lo stesso?

An. E qual meftiero al Mondo Hai tu di me ?

An. Dalla divina cura

Custode universal di questo regne Locato iofono, e perche lui danneggia Fura mortalità, prima che il Sole Nelmar s'asconda io liberarlointende ; E se ministra à sua saluse eleg go.

An. Io ministra di bene ? e come questo

Effer

Esser può mas ? come vuoi su ch'io posso Oprar contra msa voglia?

Ang. Effer sudei

"Pur ministra di male, empio stromento "So che pietà non opra

An. Accrescer dunque

Deuro la peste, c'i farei ben posendo Ang.Ministra esser dei tu d'aspro castigo;

ang Ministra esser a l'aspro cattiga ; Che piachi il Cilo; e però giù difosi Nella fepolte renebre d'Abisso A travuete, pir lo cui mezzo appaia Spettacolo erudele e tu maiuagia R elle ne carni il vegesa; etu difeapra L'uniquo error, vui na fecadesti in vuita;

An. E qual di tante colpe, ond'io son prina Di luce eternamente, a me conniene

Manifestare ? Ang. Il tuo supposto parto

Ang. Il tuo supposto parto
Della Regina Harpalice, fulita,
Mercè delle tue frodi, indegnamente
Al regno de gl'Iberi

An. Hor come puos

Saper mai su questa mia colpa afcofa Ad ogn'anima viua, lo lanurice Consapeuole sola immantinense Vecider seci .

Ang. E cost dunque osselle E qual si cepa, , Celarti à Dio credent E qual si cepa, , Valle giacetrà monti, e qual si cieco , , Antro ne caus sassi entre rinterna, , Done un girnza il dinin guardo, e miris , Folle ... Folle ,Folle chi forto il fol confida, o spera

"Che la sua froda à lungo andar s'asconda ; "Che quante stelle han le serene notti,

"E quante fronde à mez 7 a ftate i boschi, "Tani occhi ha'l Cielo, e tantelinque ha'l Mö

, Per veder, e ridir gl'humani errori. (de

An. Mapur morì quella Nusrice, ond'io Temea she l'error mio per sempo, ò sardò S'appalefassi ?

Ang. Ella pur vine ancora,

Chequando il feruo suo ferilla amorto Io la difefi, e l'hò guardata, e guardo Fino al di d'hoggi à difcoprir sue frodà

An. Dunque ilministro mio ch' à me vidissa D'hauer secata à lei la gola, e franta La morta resta in diece paris e'n diece Ridisse il salso?

Ang. Esben opro l'eccesso,

"Maqualhor d'innocenza un petto s'arma ; "Non è si duro mai ferro mortale

"Fe non si frança, o si vintuz 7 i in lui; Come pur disse si suo crudel ministro Chreene Hrasio, estatesi per morta D'antica selua in solitaria parce, Ma non però si solitaria, ch'io Sceonon sussi, estro serva Pei quattro sustri

An. E perche tanto indugio

Hai voluto interporte à far paless

I mic celati errori?

An. Hapie di piombo

". La ginilitua di Diosperò che in tanto ". Chella camma a palfolento, gerate, 3. Spatto contecte à voi chi litti ammendo E l'Harpalice tua non agginagia Al trimo ervor che te fina mature voccife Lattro di martarfia propriso pastre,

Al primo error che se fua maure vecife L'altro di mariturfi al proprio padre , Potea forfe (chiuar l'afpro flagello, Che le foirista

An. E qualerror commette
Ella d'avesider me, se mai non se pre
D'essermi siglia, è non penso mai sarmi
Pure alcun danno, anzi giouarmi iniesse è

Ang. e Harpalice tamper gerinte.
Nens combbe, ella puri bubbe almeno
Per fina Navuce, e fers de la mure,
Di matricido ai, min di homocidio
Si può feufare, e fe non hobi e mi esto
D'occuler te, d'hamer's cenja pos
Le psacque, e code abs feonigeisata a mando
Chela sur man die psi non concenda
Sauarinfesse, e megliu febram.

. Macomunque si sia, scusata coipa "Si scema e non si toglic, e vostri errord "Ben pue coprir deli ignoranza il ve.

"Ken pue coprir acti ignorant att velo "Maleuargisnon mai, e-fi pur vedi, "Ch'appo Dionon si val per sua difesa

"Ch'appo Diononti valver un aiseja "L'esser in sede errante al mondo nata. "Eda parenti hauer con lamenzogna

. Appresso illance, econs crior in v. in. Non escusa per vos, non e disesa.

2) Che vegisain Civie a miferi meriali

I4 ATTO

5, Il ferrar glocchi al nen mirar la luce. Ma che badi più dico? il passo assretta Doue gl'armeni in solitaria seltua Guarda quella Nurice, à cui volesti Per coprir il suo error la vica torre.

5. E cost traboccando ( o come vanno 3. Quast in monile incarenate anella

s. General error) su d'uno su altro fei Per lev caduta al precipisso eterno, vattene alla nutrice, e les rappella

An. All'inferno più tosto il piè rivoleo, Vanus da te, sia di ministro ussicio,

Non di nocente apparecchiar termenti Ang Dinque maluagia, e per inace ancora vuoi cozzar mecod bor te protevua, appreda Ad vibidire a Di

An. Non piu ferirmi

Lassa non più douem'imponi io volo. Ang Et io quinci oltre à regolar m'inua Gl'accidents mortals, onde si plachi L'ira celeste, c'i siero morbo cessi.

3. Deh quanto studso, e qual gelosa cura 3. Della propria innocenta hauer cenuiens 3. A chi gouerna alivi se vuti un regno 3. Per sua colpa talhor punisce si Cielo.

# S C E N A S E C O N D A Harpalice Regina. Orintia Matrona.

Har. Plagono à me le molle piame il fianco Psu PRIMOS

Più d'ogni spina, onde le lascio Crintia, E pria che sorga in Oriente il Sole Meco soletta d diussar l'appello

Or., Feruida viglia, e impatiente cura 1, Fú femere amore, o mia Regina, ond'io Ateraugila non ho che v'inquete L'amorfo defio nel breue indugio Che s'interpone allebramate nozze

Ha., Siccla amor perche souente et vuole

3. Regnar surtiuo e pur sicela in vano

3. Perche come non puola mano ignuda

Sirman cultura accesso sure

3, Siringer carbone acceso, accesa siamma 3, Non pud chiudere un petto, e pius asse gge 3, Se piu la serra. Io ne celare il mis

Che non regna furtiuo à te non voglio, Newolendo deurei, che nessima altra Madre conobbi mas fuor che te sola, Morta coles, che le sue luti shiuse Quand's ol'aperse

Or. Evonon meno ancera.
Se riguardo all'amor che'l cor mi firing a
Di voi tenacemente, ardira poste
Ben accestar digenitrice il nome,
Ma se riguardo a quel desso ben arade
D'wbbidir voi, più d'agni sevo humile,
Serua m'app ellero qual sempre shi,
E s'aro sin ch'o vina.

Har. Attendi, al seno

Sola fiamma d'amor che mi torment î Non è, ma fiero entro le fiamme un gielo Perle vifcere mie feorrer tremante

Mi sinto ad hor ad hor che m'unge, e premo 61., Temechi ama, o mia Regina, a punto

, Come chivine fpira

Ha., logia nol mego, », Majraiumer ladifferen Zae molta,

», Dinerfo è quel d'amor da quel di morse »

Distinguer so le passions omas Alle cure d'amor gran tempo vsata. er., Da bambina hoggi di l'aricd'umare

" Ognifemina apprende , e pria che sappie ». La lingua sciorre e grà maestra esperta . .. D'aprirfurcino e fugitivo il rifo,

" Ecindir di piera gl'asti, e gli sgwardi. Har. Credimi che già mai l'egre mie luci

Doppo lungo vegghiar laffa non chindo, Ch'all'inserno veder non m'appresents L'inquieto dormir forme si triste Ch'io pauento il ripofo, è queste ciplia Nonm'arrifchio abbaffar fuor che eremado E pur quand'io dalle premute piume Dianzimitrassi, e non era anco estinta Dall'albain Cielo ogni notturna luce, Odiche strana vision m'apparne, Vision la dirò, che hauer si forte Nodonon poteamai fonno d'amante,

Che vemaneffe à tant'affanno intere. or. In tutta ad afcoltarni intenta fono.

Har. Parcami a lato al mio nouello spofo Invn vago giardino effermi affifa Sull'herba verde à vagheggiarlo intenta, Eftendendo la man per corre un fiore

PRIMO

17

Che m'era al manco lato, e darlo à lui Eccoche lfor divelto in su ne viene Con tuita la radice , è giù da lei Gocciolar' veggio à nere stille il sangue, Raccapricciomi tusta , e'l fiore aunolgo Nel lembo della vesta, e'l sangue passa Ogni inuoltura, è tutto'l grembo m'empie, . E fuor trabocca, e largo spatto intorno Al mio Conte, & a me l'arena allarga, Pallida , è frettolofa all'bor mi leno Dal verde juolo, e'l p.è ritrar cercando Fuor del fanguigno pelago, mi volgo, E veggio ou'so dinelfi il fior da terra, Che l'aperta fessura ecco douenta Vn'orrenda v. ragine, ch'arrina A penetrar fin della terra al centro. E quindi vfoir confu amente veggio Fauille,e fumo, elagrimofe strida Sonar per entro alla dolente nube Ch'orribil forge à interbidar la luce. Indi perte caliginiche vanno Salendo al Cicl con tenebrose rote, La defunta Contessa appar vest ta Tutta di fiamme, e di carboni ardenti . Abi come fiera, e misera e con voce Tremante, efioca onde facea parlando Manifesta apparir la doglia , e l'ira, E grida à me, tù m' vecidefli , e penfi Goder di mio marito? io te con lui Vo prima attrar nel cieco abiffo, e quini Tra le furie, e tra i mostri, entre le riue L'in-

Di Flegetonte, à celebrar verrete L'infauste no Ze, e th quel regno lassa Che dar gli vuoi, che non è tuo, tel diedi Io, che dar nol potea, che mio non era, E tu l'osurpi ingiustamente alerui. E in qu'flo dire incontr'à me rotando Presadue mani vna gran falce adunca Prima con fiero col po à me di testa Batte i aurea corona, indi la fronte Mi recide dal bufto, & ionel finto Del fogno, allbor veracemente fente Il dolor della morte, e non (aprei Dir fe desta, è dormendo al fin dal perse Ribebbs pur congrande sfor zo il fiato, E d'un freddo judor bagnaza, e molle Mi trouzi tutta, etutta via d'intorne A quest'affl tte,e sbigottite luci veggiomi raggirar le ftesse forme . Siche fedele mia s'anzi'l costume La scia l'infausto a me noioso letto, La cagion tu ne fenti , e fenti i mefti Prefaggi oime di fuenturate nozze Praccia d Dio che fien vani.

Or. , Horcome Pani

., storcome van .
, Non funos (ognis e come purc è vera .
, Cho mon si può quaggiù godre ein terra .
, Vriute o contento, etce da poi .
Ch'atte o contento, etce da poi .
Ch'atte o contento, etce da poi .
Vriace auwersta giota sicura .
Sorgon mendaci si Jogn. Hor dinque à questa .
Troia conosci tà quanto è l'tuo bene.

Che nel potendo amareggiar neffuna
Cola che fia. quel che non è l'affanna.
Ma je lice e ant'oltre alta Regina
Chieder dalla mia fi de. Efulfa, ò vera
Qu'fl accula del volgo, onde voi fere
molpata da lus, che la Contefla
Fulfe per le man vofire a morte addutta,
Se [alfa à chi v'incolpa on è l'eaflito,
E fe pur vera, oue mostivate altrui
La cavione be vi molle?

Mar. 10 veramente

Le diedi il tasco onde morio, ma'l Ciela M'è testimon se per errore io l'diedi. M : come su l'errore s

Mar. Ella Japea,

Che mentre al padre mio durò la vita Tutta la spese à penetrar gl'occulti S' creti di natura, e di lor fece Conferua industre, & in pirtu talhora O di fucchi, ò di pietre, ò di parole, Merau glie operò nouelle, e grandi. Io di tutti i secreti alla sua morte Rimafi berede; e la Conteffa in tanto Mecofouente alla mia corte vfando, Mi chrese vn di qualche rimedio'ond'ella Tiù dal Conforte suo venisse amata, Io volentier per compiacerla andai, Venn'ella meco, ericercammo infieme Più di cento valella, e di ciascuno Leggendo fuor la fua viriù racchinja Segnata in breue sarme, al fine in vno

Ella s'abbatte, à cui di fuori è feritta',
Ter fari amare, ella me'l biede, & io
Nol mego, ella fe l'hee mifera, en veco
Dell'acquiflo d'amor perde la vita,
Terò ch' bauendo il genttore errato,
Pello feriuer di fuor per farfi amare
Quelebe facca morire, elitofea dei
Decid per altro fucco, e per piacerle.
L'vecifi, è mene dolfi albor, ma poi
Viflo liberoil Conte, elu cresiendo
Denno Conforte mo mi fijiaque meno
D'hauerla vecifa, hor me n'appago, e godo.

Or. Senzacolpanoi fete, e come tale
Ragione de benc bo venofica ii volgo,
E fetolga d fe del cicco errore il vero,
Che la voltra innocenza in parte adombra.
Ma quell'amore bi o vido portato, e porto
Singolar four ogn'altro, al cor mi detta
P n dubbio, e non vorrei for fe fpiacerui
Sio'l pale falli.

Har. Ggnitimor difgombra,

E parla pur sicuramente.

Or. 11 Conte,

Sel primo amor della Conforte estinta In oblio poje, hor non porta lo stesso , Ear verso voi è della medesma colpa , Chi fullisce vna volta, e sempre poi

Ilar. A torto forfe

Damorofa inconstanza ei fi condanna, E di lui la Conforte hauea querele Foca rendita à lei parea l'affetto ,, Del Conte. Auaro cuor picciolo stima

"Ognitesoro; e forse aunenne à lei "Quel che auntene alle più, che sù i prim'ăni

, Quel che auurene alle più, che sù i prim an , Prendon conforte di conforme etade,

,, ( he por col tempo il viril sesso dura

" Nel suo vigore, e'l seminile inuecchia " Prima come più fragile, è caduco,

,, Onde da poi ch'ogui sua proua in vano

"La donna fà per arresture il corfo "Della fugace sua beltà che passa,

, Di chi l'amaua à lamentar si volge,

3, Mentre con più ragion douria dolersi

"Di se, ch'afarsi amar come solca

" Non dura più, manca la donna , e l'buomo

, Di surgente belta cupido, e vago

,, Veramente non ama, à non gradifce

,, Quella che parte, è declinando inuecchia, Dal qual periglio io che minor tant'anni Son del Conforte min ficura vivo

Son del Conforte mio, ficura viuo. Or. Anzi voi giouanetta, e'l Conte omai

Or. Anzi voi giouanetta, e'l Conte omat Faffa l'otrauo luftro, ond'io fouente Meco in darno cercai, d'onde nel perte Già vi spargesse il primo seme amore, ,, Poiche per vso alla piu fresca etade

,, Suol ei voltarsi, e la matura, e grane ,, Prender à schino, e la virtude humana

3. Monhà virilità fiamma nel guardo,

,, O fiamma almen più lenta , e men viuace , Spiriti vibra, hà rintuzzato ogn'atto

, La gratia intepidita, e freddo il rifo . Mar. Orincia incominciò l'amor ch'io porto

Al Conte mio, non per vicito incantre Di fguardi à cafo , ò di parole à l'atti Corrispondenti , e non vo'dir che fusse Quel che m'innamoro punto di Stella, Mafi discorfa elettione, ond'io

" Penfai meco fouente cser la prima

, Dote ch'habbia la donna

"La bellezza, e la grazia, e l'huomo il sene ». E perche quell età ch'è meno ardente

, Di calor giouenil, di fenno auanza,

D'amare in quella il Conte mio, m'elessi, E più tosto aggradì tronare in lui Voglizcostante a' mici de sir conforme ,

, Quanto feruida men, tanta più ferma, ,, Che d'immatura giouanezza il presto

, Furor, che in vn'mometo auuapa, e paffa.

, Donna , per mio parer che di fe Steffa , Parte far voglis à mill'amanti, e mille,

,, Gionanetti gli elegga,ou'ogni affesto " Leggiermente s'imprime, e leggiermente

, Vago di variar passa, e non dura.

, Ma chi fola d'vn folo effer elegge, , E fino à morte amor durare intende,

, Prenda l'eta matura, e quasi vite

" S'appoggi à ferma, estabilita pianta, , Cui tempesta, ne vento indarno crolla.

Questoil configlio fù, per cui nel perto

Lefue prime radiciamor m'imprefe, Indinutri suo germogliar primiero Delcaro Conte vn fauellar foaue, Natio. ma poi da fludio acconcio, e colto Da negligente cura, & arricchito Dall'vfo delle cofe, onde più ch'altro Che mai sciogliesse à ragionar la lingua Egli mi piacque, e delle dolci note, Sempre maich'i 'I fent', tenacemente L'armonia mi rimafe in mezzo al petto, E così gl'occhi miei per quel ch' vdito L'orecchie haucan, della bellezza esterna Credendo effer maggior l'interna molto, Paghi di quel di fuor, ma viè più vaghi Di quel di dentro, à vagheggiar la scorza Della bellezza imaginata a jcofa, Pendean foauemente attenti, e fisi. Ma perche vo, fedele mia, toccando Quelle cagion delle mie prime voglie, Che non hanno cagione altrach'amore ? Amai que sto fu ver, quel che mi piacque Amai, piacquemi quel ch' à gl'occhi mici Fà bello, ò parue, e quel che parue allhora Parue poi sempre, e così nasce amore, , E così viue, e ricercarne il seme , Altrone non si può se non in lui .

Or. O ben render al Ciel gratie immortali Dee questo regno, à cui vegina sete, E congiungete in si mirabil tempre Giouanez za e configlio, amore, e fenno. Quest'è ina lode, etc la detta amore Terd

Ondio la fusfo fi, ma non la pprono, Vorrei ben veramente al regno mio Effergioneuol più che per mia forza Effernon pofio, e in co i fiera poffe, Che lo diffrugge, io fe potessi, Ornitia, Morir per tutti, e liberar col fangue Proprio la patria mia, più che di voglia

Lo spargerei.

Gr. Questi pensier di morte
Deb scacciate da voi, della falute
Universale banno i ministri cura,
Tutto quel che si può da lor s'adopra,
Ouesto à voi bassi.

Hor.E'l mal però non cessa

Or. Questo aunerrà quando il confenta il Cielo. Har. E noi che del mio amor, de propri affetti

Nel comune periglio, babbi am qui forfe Sourchiamente ragionato, andiamo Alfarro Tempio à veneras gli Dii, Tregandolor, che per pietade omai Contral popolo mio temprialo flegno Or. Ouesti ela via che me conduce, andiamo è

CHORO ad Apollo.

A LMO lume del Ciel, pupilla eterna Dell'uniuerfo,e folgorante,e folo Fonte di vita,e nutritor fecondo, Semai per tua benignità fuperna, O viuo Sol, dallo stellante polo

Degnast

Degnaftità di riguar lare il Mondo, Pietd , prima che'n tutto Caggial Iberia, e'l popol fuo distrutto.

Ben'èragion, se non è pianta, ò vite. Che germogli, ò si muoua, à cui no venga

Date virtude, ond ella nafca, è vina, Che tu ci porga incontr d morte aita, E'l tuo vigor, che generò mantenga La frale bumanita nel Mondo viua , E'l viuer che tu desti.

dalla man che ce'l die difeso resti.

Aer non ba per alitar ficuro più questo regno, e di veneno infetto Corrompe errando, eristorando vecide. Hor fe rapido correil tofco impuro Per la via de la vita in mezzo al petto, Qual da voi guarderassi aure homicides , Non può viuere il core

"S'ei non respira muore.

Cadder gli armenti, è tutto'l campo ascoso Vede il pastor da le sue morte lane Vedono, e mesto, e biancheggiar la terra, Sù lestinte giouenche il fiero spofo Con la fronte lunata anch'ei rimane Gi lo fra'l giel , che dura morte ferra , Er mane al bifolco Da'buoi libero il giogo d mezzo'l folco.

Morte rapida più raggiunse al corso La damma, e'l ceruo, e al fido cane infido Su'l caro piè del suo signor l'estinse, Nulla gione la fera brancaall'orfo , 13/13

Al superbo leon l'onghia homicida, Che l'vn pur come l'altro audace vinfe, E dell'aspvo conghiale

Nulla il dente curò falce mortale .

Dall'serea magion la Grue Straniera Selida cadde, e le volanti note Tolfe alle nubi, e cancellò co' vanni. Ne men precipitò l'Aquila altera Per fin lafsu dalle superne rote , Fuggir qual'aura alla Cornice gl'anni, E cantò l'Vfignuolo

D'amor no più, ma di sua morte il duolo

Ahi fiero dannozogn'animal terreno veder perduto, e impouerito il Cielo Delle fue piume, e de fuoi guizzi l'onde, E questo è pur delle miserie il meno , Che feriguarde, ò gran fignor di Delo, A quelle nostre abbandonate [ponde Negendice, ne piano

Più vedrai calpestar vestigio bumano . Gid non chiamar, che non haurai rifposta Fuor che da gl'antri, à gl'orridi colubri Riman libero albergo il voto regno, Victima più, non ban più face esposta Gl'abbandonati è fquallidi delubri,

Dell'antica pietà non han più fegno, E come vfar pietade

Quella gente può mai, ch'estinta cade ? Hor se per noi come vil plebe indegna Tunon ti pieghi, ò portator del lume, Facciati almeno il proprio honor clemen. - (10.

E chi

PRIMO:

27

Echi nel Cielfi luminosoregna, Non disdegni quaggiù che per lui sume Terreno incenio alla sua gloria ardente, Esard comesoole Padre a produrci, e conseruarci il Sole»

### ATTO SECONDO

Cherardo, e Choro.

Gher Lindiche b. lue al trapoffor dall was All alter a via a clean faceto fume, Quell. che l'alto rio primiera varca Fanoo Reloro, e l'folenuto mpero Cede l'antico, emen ficuro Rege. Ma thuono affia di lor me faggio in questo Non e l'egge dregna chi per virtude , Alvui fourafti, anzi il dominio lassa , Continua ne figile e pur di vado , La medefina vivii che l'evonco bauca , Per li rami visure, el Ciclo in inega , Per che inostro vivo da lui fi chiami. Non coviendo però che se virtude Millo (uccessivi m. d'. - a illalunta.

Non costendo però che se virtude Nella succession psila, e riplente, Duran non deggi sin lei debuamente L'imperio, è bers rogion, mache lo scettro Pass in man seminile, e lo sostenga Chi regges non lo può, sia pur di legge Decreto, di costume, esser non poste Già mas sono consiglio. Ecco succede Nella corona Harpalico figlia ola

Vnica di Marsilio, pnica poi Che mor, Fiordifpma , & io che fone Germano d lui, me ne rimango escluse, Et ella altro non fà, che torre il regno A me suo Zio, non per tenerlo (in que flo Più jeufabil faria) ma darlo altrui . Marito suo fia di Valenza il Conte Com'esta vuol, ne si puòtorre d lei, E del Regno, e di lei fia possessore Quegli à cui nulla attiene. O mal preuisto Passaggio incuitabile, e fatale Del Regno Ibero ad altro fangue, in vano Prenisto, abi laffo, e la caduta infieme. 3, Arbor cresciuto mai non si trapianta , Che non filecchi, o non languifca vn tepo, 3, Pria che fermi radice in altro suolo, , Così fanno gli scettri. lo già non posso Negar le nozze à mia real nepote, Ma ben procurerò quant'io mi possa

3, Di differirlo, alcuna volta il tempo , Più d ogn'altro configlio aita porge, Ma di v. Balli vn buon numero eletto Diuifar ento, e van tra lor dicendo Di queste nozze, e del signor fucuro

Ragionano intra due, per meglio vdire Voglio appressarmi.

Cco. Et io non pur guadagno, Ma dubito, che perda il regno molto Sotto il nouello Rè.

Ant: Dunque non credi

Saggio, & accorto,e liberale,e pio Quante

29

Quanto fusse Marsilio il Signor nuono è b., Spero di lui ,ma non è mai speranza

" Se non incerta

Int. ,, Oue concedi il fenna ,, Non è dubbio il fucc. sfo.

b. ,, /l fenno infegna,

Mal'vso èquel ch'atopra, e senza questo

Discepolo operate, il mastro è nulta (le

E in soma (o ch io mi credo) al vegno egua

Nen èchi najca, e comet huomo apprende

Unnoto, altri più tosto altri più tardi,

"Manol sà mai nessun se non l'impara, "Così senz' imparar non è chi sap ia.

"Regnare.

sher. 10 v'odo, e v'ammonisco amici cari, ,, Bello e'l Sol, bello e'l vero, e sur lavista

"Del fole offende, & e notofo altrui "L'odire il vero, è tanto più chi prende

Nouellamente il regno, onde di lui Con più riguardo à voi parlar conviene.

Ch'altri ci vdisc bor ne faceam parole

Gber., Ma fi folingo, e fequetrato loco , Effer non può che basti, e favno i Regi , Metter anco talbor l'orecchie a imuri , Per vdir , e faper ciò che ragioni

, Altri di loro .

Ch. E noi benea fua roglia Porrem più daro a le parole il freno, Ma non a cuori.

Gher.,, E tuttania pur freno

30 A T T O

,, Quel della lingua , & a soffirs amaro ,, Più, quanto meno vsato.

Ch. E che ne gions

,, Il conoscerlo tal , se in ogni mede ,, Scueter non puessi ?

Che ., Al fin io che da fenno

, Si vuol simpresi può.

th. " Greggia può nulla " Senza pajtore.

Ghe Io di pastor gl'usici Gia non ricusarei quando da voi

Ms fußer chiesti Ch. E que' di greggia noi

Volonterofi adempirem semai Saranti à grado.

Ghe Affai vegg'io spedite
All'offerta le lingue

Ch. E non men pr nei Saranno all' pre i cuori.

Ghe. E i cuori, e l'opre Gradisco e non ricuso, anzi com'io Deggiate in »so porre, andrò pensande Maturamente.

Ch Elatua parte questa, Nostra fia l'obbidirii.

Gbe. Io già v impero

In virtù della mia filentio, e fede.

Ch El'uno, el'altra inuiolabilmente L'obbligo della nostra a te promette

Che. B. stame in tanto, hornulla più, ri/erbe Il reflo poi quando fia tempo, e loco, Voi rimanete, io parte

Cb. Atuotalento

Di noi disponi, e . il pur certo ò Sire , Ch'ognitempo ogni loco que t'aggradi approuerà ciò che t'habbiam promesso.

#### SCENA SECONDA

Conte di Valenza. Sacerdote.

EH ministro del Ciel che guardi in ser "Gl'alberghi suoi Je da nessuno il vero 3) Poffono : Re faper, da' Sacerdoer,

., Cui più graue e'l mentir , sapere il denno. Dammi contezza da, fà ch'io conosca Lo Stato à pieno, e la miferia, in cui , Questo po olo mio fi trona , il male

,, Delle mifere genti à chi gouerna

, O tacere, à scemar foglion per vfo " Le lingue adubatrici, Cr all'orecchie

, Reali vnqua non vien cofa, che fpiac. ia , Se non minore .

Sac. Omai tant'oftre ananza

L'empia mortalità, ch'io dar non poso Di lei contezza à te, se non minore; Per le campagne à queste mura inivrno Lanofa greggia, ò ver cornuto armento Non imprime omas più vestigio alcuno, V cdouo il Cield ogni pennuto augello Riman per tutto, e d'ogni pe ce ogn'onda; Qua dentre poi nella Città dolente Morte

Morte crudel nella semenza humana Gira a due man la dispietata falce, E cade al duro piè tronco ogni fesso, Cade ogn'età dall'empia mano incifa, Caggion fu : morti i vini , i foura gl'egri Gl'astanti , intorno alla funcbre bara Caggion l'esequie , a tant'anelli il suolo Non basta più , però conuien , che i corpi S'ardan a monti , e dalla terra pfurpi Il fuoco ogni ragione , e'l fumo ardente Porti l'humane membra oue non banno Terra per tomba à seppellirle in Cielo, Ma qual prona maggior, più chiaro fegno Della ftrage mortal, ch'ogn'altra ananzi ? Non vedi tù l'ofcura Luna in Cielo Per la compufsion tinger il corno Di sanguigno color, non vedi il Sole (E pur'allor che nulla nube il copre) raccor per la pietà di tante morti

Pallidoi raggi,e scolorar la luce ? Con ., Non fi cangian laffin gl'eterni lumi, " Ne potrebbesi mai cangtare alcuna , Parte del Ciel fenza disfare il Mondo, "Ma l'atra impression che il guardo ingobra

" Così c'inganna. Sac E uo ben anco il vero

Effer, che'l Mondo fi disfaccia, à tante Morti il dimoftra, onde fi cangi il Sole . Hor taci omai, pur troppo hat detto, & ie Pur troppo oime l'alte ruine vdito Del mio mifero Regno, à cui non veggio

Riparo,

SECONDO

Riparo, o scampo, e non mi duole abi lasso , Dime, che chi fi duole

, D'effer preffo al morir fempre fi doglia, , Alortenon è giàmai

, Da chi viue lontana, o in ogni loco .. Done ci vuole è peste, & ogni loco

" Don'ella ci ricufa è | mpre fano.

Ma mi dolgo del Ciel ch'à me l'imtero Hoggi vuol dar perch io comandi à morsi E che far mi deuro quand'io rima ga Signor d'vn vota regno? Stelle lumi del Cielfact fourane. Che partite quaggiù, com' à voi piace L'alto senor dell'immutabil forte , Qiale Strana è la mia ? chi p'addimanda per me la fcettro ? io nol curai,ne'l chiefi, Me l'ofreste pur voi, ma se voi date Al regno à me , perche disfarlo ? e s'io Deftinato da vei per Re non fono, Perche conforse alla Regina farmi? Contrary effetti in me vengono adunque Dalle fpere concordi ? e pure il Ciclo Ciò che mi dà mi toglie.

Sac. , E corta, e cieca

, Asant'alto mirar la vista humana, , Però conuiene abbaffar gl'occhi, ò Sire, ,, E riuolgerst al Ciel con quelle note,

, Che s'inténdon da lui .

Con. Tu che le fai

Pregoti à me le'nsegna

Sat. , I pregbi , è i voti

n Di-

ATTO

Dimanda il Ciele à noi mortali, e queste , Soule voci lassa mai empre intele , voci che detta va cor semplice, e puro , Millommana pietà non alle voglie , Fagbe di saper troppo i chius accani; , Curios de soso quanto più tecna , Alle prime cagion leuarsi in alto,

,, Alle prime cagion leuarfi in alto, ,, Tanto il confonde, c lo reprime il Cielo, ,, E quanto più di foggiacer s'ingegna, ,, E vuol poco fapere, e creder molto

"Humile affetto,e pio, tanto il folleua "Benigno il Ciel,che per coslume in terra "Humiltade efaltar fempre li piacque.

Con. Creder vogl'io, che le pregbiere, c'i voti, E i facrifici omai più volte offerti Tu c'habbia & arfie cento volte, e cento Gi'odor Sabei, ne'l fiero morbo ancora

V edersi rallentar molto, ne poco . Sac. Ma non però di ritentar pregando L'alta pieta mi rimarrò già mai ,

E segindica il Ciel me sosse indegno Intercessore, altri restar non deggia Di prouar s'hà con lui parte migliore, ,, Lassà come cu vedi il Cieloindora, ,, Manon del pari ogni sourano lume,

3, Ala non del pari ogni fourano lume, 2, E quaggiù non del pari ogni mortale 3, E gradito da lui.

Con. Folle alterezza,

Presumer to col mio pregar, vdito Fserin Ciel done non s'oda il tuo, E spegnersi per me l'ira, che nulla

Tem-

Temprar puoi tù con tanti pregbi e tanti. Sac. Signor non sò fe fia giuftitia, ò fdegno

L'ira del Ciel, che tante vite estingue, , Questo sò ben, che i nofri falli fono,

, Che punitore il fanno anco tal'hora

, Congiufto fdegno, e'l fuo caftigo ei manda, .. Che azione, e non ira, e come folo

, La colpa nostra incontr'à noi l'irrita,

,, La pennenza il placa, onde conniene

2. Col pentir veramente, e col dolerfs

.. Tor via terror, chi tor la pena vuole,

», E cosi d'innocenza il petto armarfi,

.. Che folo è quello fcudo onde i mortali

, Dal castigo del Ciel guardar si ponno.

Con. Innocente non è chi doppo il fallo

" Si pente, e fe l'error l'emenda toglie, , Non può già tor che qual fallinon habbia

, Fullito, onde quell'arme incontra'l Cielo

Posente, hor chi possiede? c qual di noi Artefice mortal può fabricarla ?

, Qual fucina cerrena ? humanita le,

,, E colpa insieme vanno, e fol può dire,

, Che non fall'i chi non ci nacque, ond'io Se contro al Ciel vo' d'innocenza armarmi

Onde l'haurò ? Sac., Non & fol giusto il Cielo,

, Ma insteme ancor clemente, e qual viureb-, Atto à soffrir della giustitia il taglio 3, Se la pietà nol rintuzzasse? anuiene

,, Quindi però, che fe puni/ce un fola

2. Liberi molti.

36 A T T O

Con. Q mi s'aprisse pure

Breue spiragito à indouinar se d tanti Che liberar con la sua pena il resto Patesse, in come rar con va amorte Cotante vite, a lla mia vita siessa Già non perdoucres per la falute Ditutto quanto il regno, E prontamente spargeres col sangue

L'anima appagatrice

Sac. Io non confento,

Che tè dimandi, d'la tua pena il Cielo, Ne men che la rifiutt, enon saprei Dir cui dimandi, assemere ben ch'egli Richtedesse in colui pena di morte, Ter la cui colpa il popol tut o vecide.

con. Machifara coftui ?

Sac. Qualfiafii fallo io misporei ben fasse Indonmar, ma chi 'l commifa al tutto l'ucogaito mi refta, asape tanto 'Non giungesi mio vecter caduco, è bosso La colopatio pare vonde fi siegna il Ciclo mappaleso, ma ne secrett arcani L'autor fi chiaje:

Con. Hor. ciò che fai discopri,

" Poco inditio talhor gran fatto fuela, "Et è la verità splendida face,

", Di cui pur che trapeli, e si di cerna ", Picciolo raggio immantinente quindi

s, Ognt fuo lume è frorto, bor difafcondi La colpa pur che ben potrafsi il reo Senon trouar con più speranza almena

Andar

Andar cercando.

Sac. Hor, se cost l'aggrada
Signore, atteno il mio parlare ascolta,
Ch'io ti discoprio l'alta cagione,
Onde persice il popol tuo dasfatto
Dala mortalità, che non vien meno,
Remai serva se non si placa il cielo,
Che da lui sol divittamente il male
Perviene, e da lui solo, e non altronde
Può vent si alsue.

Con. Io da te pendo

Col cor bramofo, è con le ciglia immote

Sac. Stamane, à Sire, iostimolato, e punto Dalla compassion di tante morte. Deliberai full'apparir del giorno Di propria man facrificando offrire Un bianco toro alla sdegnofa Dea, Ch'ha dell'aria il dominio, & alle nubi Superba impera & hora imprime, bor pur Com'd lei pare la region de'venti, E condotta la vittima all'altare. Vittima che ful collo il duro giogo Sentito non hauca, tre volte chiama La Deagelofa, e tutti gl'altri Numi Al facrificio mio fausti, e fecondi, Da poi m'inchino, e sù i carboni ardenti Sparfo l'incenfo, d lui riguardo, e miro Se per diritte, à per distorte vie S'innalzi il fumo, e con distinte rote Se ne sorga leggiero alto volando O pur si sparga,e si connolna, e piegbi

A.T.T O

Dal diritto fentiero, e fe la fiamma Sorga foauemente acuta, e bionda Con lento fuono, d fi raggiri, e frema, E veggio il fumo, oimè, qual folta nebbia Cader disfatto in negre falde al basso Humido, e graue, e pallida, e confufa La fiamma à vn punto e nascere, e morire. To col mantice allor l'aunino, O ella Come l'Iride allbor che tra le nubi L'un con l'altro color confonde, e mefce, Hor gialla, hor bigia, hor paonazza, hor per Simostra, & alla fin tutta conuerja (sa In fanguigno color seftingue e manca. Escon dal foco poi quasi tratoro Contrastanti fauille, e quindi moffi Gli agitati carbon rotando vanno . Per le ceners lor diffuse, esparce. Indi (pauento d dirlo) il vino infufo Nella tazza d'argento, e da me prima ABaggiato tre volte, ecco fi cangia In più fosco colore,e si cosparge Di tinte fpume, e ribollendo quafi Fuor di vena recifa vicito sangue, Souva il candido altar gorgoglia,e fuma. Io tutto allbora à cost infausti segni Me fleßo accolto, à terminar m inuio L'incominciato facrificio, & ecco Che il mansueto, e candido torello Al mio queta venir, tutto tremante Si scuote i fiori, e le sacrate bende Ch'iogli hanca prima alla ceruice auno!to, Ela.

## SECONDO.

E la cornuta, è spauentata fronte Torce con bieco squardo, e non sopporta D'escre esposta al Sole. To la bipenne La cio cader sù la ceruice indarno (Fallo infolito dme ) la mano innalzo Per l'altro tolpo, de ei disciolto il corne Da tenaci legami, ecco muggendo Erra di quà di la, faltella, è muore . Da firisti prefagi il cor trafitto, Lento m'appresso e coltagliente ferro All'estinto giouenco il petto aperto Nelle vifcere fue riuolgo il guardo, E veggio lor, non palpitar tremanti , Ma dibattersi forte, e senza alcuna Legge iterar le raddoppiate scosse . Indi per nuoue vene vfcir gelato Mauneggio il sangue, e'l cor da loro infet Scolorato marcir gran parte afcofo, Veggio mancar le confumate fibre In più d'vn loco, e'l fegato cosparfo Tutto quanto di fiel verdeggia amaro; Vicerato il polmone amendue l'ale Congiunge, e ferra à ventillar mal'atte : Fuor di |uo loco ogni'ntestino è posto, Mal si collega ogni membrana, octufe Non iscorron le vene, e mal diritte Vanno'l'arterie, e delle proprie fedi Il tutto fuor difordinato giace. Non reggio in somma alcuna parte, doue Gl'ordini di natura in lei corrotti Non siano orribilmente, e non minacci

Suenturato fuccesso, end'io dolente Mi parto allhor dal facrificio, e voglio Prouar fe fien le mie preghiere al Cielo Vittima più gradita: à terra piego Amendue le ginocchia, e con le palme Aperte, e più col cor leuato in alto. Tacito prima, e poi dal en traendo Sofpir di fuoco e quattro volte e fei Il mio caldo pregar volfi alle stelle ; Freco al terminar delle mie note Dimostra'l cielo à manifesti segni. D'hauerle pdite.

Con. E quai furono i fegni ?

Sac. Meraniglie dirò, fopra mi scende; Quali ftella cadente, pn lume d'oro Picciolo tra le nubi, e più s'auanza Quanto più s'aunicina, indi mi veste Tusto dal capo al piè, d' pna fua luce Tra candida, e vermiglia, in cui souente Folgora vu lampeggiar tremulo, e viuo Più che n' fereno cuel rota di fole ; Le ciglia all'hor da tanto lume vinte Chiuder fit forza, e fonerchiata incanto La frale bumanità vigor non hebbe Da 'oftener cotanto oggetto, e caddi Pur come corpo morto in terra cade.

Con. Perdesti affatto ogni tuo fenfo,ò pure Te ne rimafe alcuno ?

Sac. lo non perdei

Fuor che la vista abbarbagliata in guisa Di chi si volge à mirar fisso il Sole, Rimafer

Rimaler gluleri, e più d'ogn' altro intero L'odire, à cui si fatto finon permenne. "Per figlia incefluofi, e marvierda. "S cadivai l'Cielo, e cer emenda vuole. "Chell fuo marito e genitor l'vecida. E così destosi chiaro fuon l'isteque. E con la voce in un partefii il lume. Ch'illufirato in heurea la fronte e'l petto, Et io riforgo, e folitario, e muto. Effer mauneggio, e fenza luce il Tempio. E coh l'Uplato urror l'antiche mura. Hor th'Signor, che la vagione voito. Hai della pefle, e qual rimedio àlei.

Con. Se per defto fe per humana cura
Trouar fipuda delinquente, lo cero
Son che fi tronered, revouara pofeta
Che no l'abbia a punir, fi che ella appaghò
Con la fua mortei l'elichin guifa deluna
Dubitar non fi può, così prometto
Etal Cielo, ginitac figunta in tanto
Tule viviaca i une calde pregistere,
Chio la mia parte adempirà con ogni
Debita flutio.

Sac, Io mio Signore accheto
Il fallecito cuor fopra le vostre
Promeße, e torno à venerar gli Dei :

CHORO.

.. DENDE fu l'buom mortale

, Ineuitabilmente appefa spada ,. Ad vn capeilofrale, , Ne momento di tempo effer può mai ; , Ch'ionon habbia d temer, ch'ella non ca E pur felle che fai ? Fabbrichi alle speranze i fondamenti Eterni, e non rammenti Ditua condition mifera e baffa , E che folo in vn di la vita paffa; Anido di reforo Che fia come l'haurai ? poscia che fia ? Chiedila vita all'oro, Chiedi la fama à lui folle, dimanda Ch'ei pur tranquillitade almenti dia, Vedrai che la dimanda s, E vana, e che non è ricchezza in terra , Se non tranaglio, e guerra, , Chel'oro & fungo, e fel'anavo il prezza », Estimabile il falafua sciocchezza Tu pur mifero agogni Ciò che nulla relena anido cuore, and gl'humani bifogni .. Molto fon poco cibo, e poca lana; , Si ratto fuege il trapaßar dell'bore, , Ma per la voglia humana . L'ampia volta del Cielo è preciol tetto. , Termine avgusto, e Streeto , L'aer, chene circonda, e quanto app are , D'arida terra, e poca Rilla il mare. 33 Infinito desire 3, Chi ristringer ti può, fe non tù folo , Open-

#### SECONDO:

,, O pensier di morire? ,, Santo pensier, che ci dimostri come ,, Questa vita mortale è breue volo,

, Ele pungenti some

"D'affannosi desir ci fai deporre,

,, Onde poscia si corre ,, Con maggior sicurt d leggiero, e scarco,

,, A porre'l pic sul periglioso varco . Imparate mortali,

" imparate à morir, però nascessi, " La nostra vita bàl'ali

"Volado à morte, e non s'arresta vn'gior-"E gl'anni sa ne van rapidi, e presti,

,, E gi anni je ne van rapidi, e presti

, E.con April fi rinnouella il Mondo .

,, Ma il transitorio pondo ,, Delle Membra terrene, aflitto, e laßo

, Per mill'anni già mai no torna vn passo.

Non ponete speranza,

, Regno, gloria, tesor son sumo al vento,

,, Di lor vestigio I-desolati Imperi ,, Ne sanno sede, e se si miraintento,

"Hoggi non è qual'bieri,

,, Ma varia il Mondo, e chi fermezza bra-,, O di stato, ò di fama, (ma ,, Por nuoueleg gi alla natura intende ,

s, E'l volubile Ciel fermarfi attende.
Ma non st ferma il Cielo

3, Ma non si ferma il Cielo 31 Per affetto terreno , e ben li puote

Por di pietade pn velo

46 ATTO

Il nouello Signor, ch' Iberia affrena Alleciglia mortali, à cui fon note , L'opre del fenfo à pena, , Ola non alle pupille alte, e juperne, , Ma cui s'apre, e diferene , Mon pur quel che di fuor fi nedecipolto , , Ma ciò che dentro al cuor giace nafolio.

## TTOTERZO

## SCENA PRIMA.

Cherardo . Harpalice .

Cher. It shi che sagia eletione in temo, Che mon sa par pare cupido affetto Quello vo svo desso di costrosto Grerare tivodo maritale, de un Grister vanta, ancon non sono di pieno Rascingata le lagrime, che dianvi spargemoja del germano, voi del padre.

Spargemo, io del germano, e voi del padre. Har. Ab che forfe tra i fior l'angue s'afconde. Sento ben'io perfuader costui

Con troppa voglia il ritardar le nozze. Gher Et piacet defiato all'hor più caro, Epiù tolce vi fix, quando condito Dell'amaro fard d'un breue indugio.

Har., Tardo il deliberar, ma l'efeguire

3, Vuol esser presso, e'l differir le nozze,
Che procurace bor voi, mosstra che siate
Di sor pentiro.

Gher. E

Gher. E van fofpetto il vostra .

Ch'Amor vi desta, io v'addimando folo Spatio che basti infra i diletti, e'l pianto, E tanto più che la stagion ricusa

,, Hoggi li feste, e l'allegrezze, e come

,, Rallegrar se può mai gente che muore è Ha.,, Morir lieto si può, ne l'allegrezza ,, Fà di me silero a'sani.

Gb ,, Es à chi langue

,, Torbida è l'allegrezza. e'l rifo amaro . Har. S'allegrezzanon fia farà conforto Al mio popolo afflitto.

Gh.,, Il bene altrui

,, Agumento è di pena , e non conforto Har. Ma non fia bene altrui, fia preprio bene Del Regno mio, follecitare à lui Di partorire i Regi.

Gb.,, Il mal prefente

oo.,, it mas prejente
,, Ogni piacer delle speranze ammor: a.
Ha.,, Pur apporta il piacer contra'l dolore

Gh., Qualche rimedio.

Mille piacer non vincono vn tormento.

Ha ,, Se rimodio non v'è, che fani il male, ,, Quel che gioua s'adopri .

Gh.,, Il mal fi laffa

,, Senza curar quando curato innaspra. Ha.,L'innasprito talbor guarifice, e quello ,, Che non si tocca pecide

Gh., A chi la piagas

3. Ponoa nel cuore ogn'innaspriela è morte ...

46 A T T O

Har. E che dannno può far l'aggiunger morte A chi si muore?

Cher.E crudeltade almeno,

Se non è danno .

Ha "Anzi pierà la morte

, Con la morte finir, come l'un tofce, Curar con l'altro.

Gher. Vecider per pietade

Fia dunque il vostro intendimento: e questo Fia quel conforto infra i mortali affanni, Che voi darete a' popoli deuoti, Alla vostra Corona, al vostro nome ?

, Questa di chi tormenta, vecider tosto

3, E pietà da carnefice, e pur troppo 3, Alla Real benignità difforme.

Regina, an cor che'n giouenile etade, , Pur voi sete Regina, e, erò madre , Del vostro Regno, & ei per tal vi tiene,

, Ma quantunque la Madre habbia conforte

,, Nel morir suo, che le rimanga prole, ,, Parto è parte di sc, per cui le sembra

, Rimaner tutta via morendo viua, , Cost fatta ragion, non bà poi loco

,, Ne figli inuer la madre, c la lor doglia

, Non diuenta minor, lasciando viua , La genitrice, oue rimangan'essi

"Estinti, anzil dolor più cresce in loro "Mirando lei che li produse, e resta

14 Senza succession misera, e sola.

Har. Verifigli faranno, e veri amici Della corona, e mici que'ch' bauran'cura Di conseruare in chi lo regge il Regno, E questi io sò che le mie nozze hauranno In grado, e bramerran, che tosto appaia Frutto del ventre mio ch'aloro imperi, A questi io sò di compiacere, à questi Che son' più saggi è più fedeli, il resto Poi senta à poglia sua, che nulla, ò poco

Dell'ignorante volgo attender deggio . Cher. Hor io gid non conuengo

In cotesta sentenza.

, A più laggi, à più fidi è ben ragione , Che più s'attenda, onde s'intende il vero, "Ma non basta achiregge il mirar solo ,, A migliori, & a pochi, e voi non fete De pochi, e de'migliori Solamente Regina, Ma sete anco de gl'altri, e nel gouerno. Prender douete (cben'è degno esempio) Disciplina dal Sole il Sol non manda Senza più la sua luce Nel cristallo, à nell'oro. Ma nel fango, e ne sassi ancor percuote .

Però se i pochi approuerran, che voi Quefte nozze affrettiate (in che potete Leggiermente ingannarui, equesti pochi Effer voi (ola) il popol tutto,i molti, Che de gl'affetti lor vestono altrui, Diran che voglia giouenil di sposo

Sia questa vostra, e quell'amor che male Celar si può, che voi portate al Conte.

AR ATTO
Pispronisi, che poco vaglia in voi
Di temperanza il fireno, e se vadice
Muste questo pousirene glastumi cori,
O qual sinistra osi nuon germoglia,
Chela vagione in vos soggiacia al senso,
E che mentre doncte ul jommi Dei
Come Regina assomigliavui in vece
Posiva ha sistata e alla nessetta, e vile!

Come Regina aftomigliarui in vece
Poi v'a - bafriate alla negletta, e vile
, Condition de glianimali, a cui
y: Altralegge non è, fe non la voglia
, E quefla opnione ba tanta for za
, Coutra chi regge altru, che neglun venta
, E ficontravuo a'nauiganti, come
, E quefla à de lo governa.

Ha . E ben nocchiero

,, Debil colus, che d'ogni vento teme.

Gb ,, E chi non teme in mar jouente affonda, ,, E non è iù ficuro ,, Dellanaue nel mar l'Imperio in terra.

Ha., Ma non jempre però teme il nocchiere,

" Te dee temer chi regna.

Gb , Ou'd periglio

", Sempre è giusto timore.

Ha ,, Manon eRegno mai fenza periglio, Onde chi regnerd convien che fempre Sia timorofo, e pur gl'audaci ancora Vid'io regnare, e più fouente.

Gh.I Regni

,, Talbor da la fortuna, appresso à cui ,, Gran parte banno gl'audaci, e però sono ,, Da lei portati alle rea; corone 3, Spesso come tù dì, ma fe s'acquista , l'er ventura lo scettro, ei per ventura , Però non si mantiene ( e qual fermezza », Sperar fi può nella mutabil forte ? ) ,, Ma ci connien per conferuarlo il fenno, », Di cui figlio c'l timore, onde gli arditi , Per acquiftar, ma per ferbar gl'Imperi " Vagliono i timorofi.

Ha.,, Ma qual giusto simore hauer può mai , Del fauellar del nolgo errante, e ftolto ,, Chi sà d'operar bene ?

Gher. Attendi, e nota .

.. Il dominio terreno e fatto d punto , Com'vn albero eccelfo, alla cui cima , Rimangon l'altre inferiori, e base. , Hor questa bella, e gloriosa pianta .. Come fublime più, notte, e di sempre 20 Cerca atterar l'Inuidia, e ponle al piede ,, Due gran bipenni , ond'e percossa ogn'bora 3, L'Odio e la prima se da nasura altrui , Vien posta in mano, il feruil giogo aborre , L'huom che libero nacque, e si disdegna , Di Stare altrui foggetto , ,, Ma ben che batta à fieri colpi, è fpefsi ,, L'odio, tagliente, e poderofa foure, , L'arbore del dominio, oltre la fcorza " Però non paßa, e lo scorteccia a pena, " Ma v'è l'alira mortal fiera bipenne, "Et è questa il disprezzo, , the fe salbora il crudel taglio abbasa

3, Nelletacche à ferirebe l'Odio ba fatte, n Dall' ATTO

» Dall'ona scure agenolato il calle , All'altra, ella penetra, e quinci in breue "Giunge al midollo ogni percossa , e tosto

s, Cade la pianta, ò je non cade,il verde

.. Honor perdendo inaridifce, e manca .

Hor da questo disprezzo, ancor ch'ei vegha Pur dal volgo ignorante, à voi consiene Guardarui, èrintuzzar con le vostr'opre L'acerbo toglio all'vn e l'altra foure.

Har. E: io'l farò, ben riconosco à pieno Saggio il configlio, e l'auuertenza accorta,

In fomma in verde età, come la mia

, Effer non pon fe non acerbi i fruitt 3, Del fenno, e in giouenti sa più colui,

, the men crede Japere .

Cher. Il ciel vi /piri Repoted meglio, io per miglior "ho porte, Senon juggio con glio, almen fedele

# SCENA SECONDA

Harpalice, Ancella, Secretario.

Har. JA fludia ancella à tuo potere il paffo. E'l Secretario appella . Anc. Io p'vbbidifco.

Ar., O superba inquieta anida voglia ,. Di dominare, oue da te fofpinte

. Non precipita vn cuore ? e qual fu mai , Sipura mente aben vedere intefa

, Che per tenon s'acciechi ? Aih maladetta

, Tiranna ineforabile, è possente ,, Dell'humano vo er ch'à tuo talento

"Convien che vada, e tu lo stringi, e sforzi. "Per te la verità candida vn tempo

", Giace nel fango, è la bugia superba ", Col piè la calca, e dispogliato, e nudo

,, Da te fuggel'bonssto, è de suos panni

, L'vtile appar'vestito, anzi la sicssa , Donna delle virtudi à tuo talento

"Hà le bilance sue cangiate in rastro, "E spinge d'voglia tua, pur che tù'l chieggia

, L'acuta spada a gl'innocenti in seno,

"Torbida è vaciliante il ver dal falso "Più non discerne, e non distingue omai

Dall'amico il nemico, e spesso niega

, Ciò che promife, e vaneggiante e flolta , ll voler proprio in difuoler permuta . Ecco Gherardo il mio buonzio fin hoggi

Prudente e giufo, e da mio padre elesto
A cufodism, al fin poiche s'ausade,
Che de la ficiar per le mie novze il degno,
D'allungarle procura, ond io che posfo
Nome temer che il c'impedifica, hor deggio
Tant affreturle più, quant'è ragione (po,
Tur ch'io m'habbia à temer d'alcamo intep
Ch'e mi vogita interpor rai l'abroe, è l'elea.

secr. Eccomi à voi Regina, Har. Appella il Conte,

E di ch'ei venza ad vltimar le nozze Tra noi secretamente, e più dimora Non si currinterporre, e quando poi

3 Sara

52 A T T O Sardtempo miglior celebreransi

Con le solennità debite à loro.

Secr. Et io fe pure ad efequir m' appelli, Enulla più, non fo parola, e quamo M'imponi adempiro, ma fe mi chiami Forfe perebio, questo two fatto approui Si repentino e naouo, io far nol posso Se basteuol cagione à me non moltri.

Har. Parlato m'hà nouellamente in guifa Gherardo zio di prolungar le nozze, Che mi nafee di lui qualche fospetto Cheimon cerebi impedirle, e li dispiaccia Del gouerno priuarsi, è darlo altrui.

Secr. Vana sospettion parmi la vostra, Ne ben degna di voi.

Ha., Ben che sia vano

,, Soucnec il dubitar, gioua talhora Se.,, Ben si può dubitar, ma d ogni dubio

Ha., Ma sicurar si jempre

" In ogni dubio è bene.

Se.,, Io qui nessuna

Cagion da dubitar discerno ancora. Har. Ma ben vegg'io che non vuol più Gherardo

Le nozze mie, come già prima ei volfe . Secr. Ma forse voi più le bramate, e parui

Peròch'ci men le voglia.

Mar. In lui si cangia La voglia e non in me.

Secr. Ma perche questo

Creder de lui, fe nol vedete aperto

Più che di state à mezzo giorno il Sole? Ha.,, Perche pur troppo el variar penfiero

,, Comune à tutil.

Sec., E non è meno amando

,, Come voi fate hauer fofpette in vano.

Har. Giusto e'l fospetto mio . Secr. Più tosto il credo

Amoroso fospetto .

Har. Et io'l credo amorofo infieme è giuste , Poiche gufto e'l mio amor

Secr. Diner fo albergo

3, Hanno Amore,e Giuftitia, & ellabalui " Per suo maggior nemico .

Har. E pure insieme

Vincolo d'Himeneo glistringe, e lega. Secr-Regina, à me sin qui basti haner desto; Che questa vostra intempestina fretta D'opra firileuante, e questo vostro Farla nascosamente à me non piace. E piaccia d Dioch'd voi medefma ancora Non sia per dispiacere. lo già preueggio, Ne come il sapre i dir grane dolore Datta firepentino, e fin qui basti All'officio ch'io tengo, alla mia fede, Nel resto poi tutto l'imperio è voftro, A me tocca il seruigio .

Har. Adempi adunque Tu la tua parte .

Secr. Io v'abbidifco , e ratto

Hor bor m'innio per affrettare il Consei

#### SCENA TERZA

Sacerdote, Conte, Choro.

Sat. M perche pure effer cestei potrebbe Femina tal che ne restasse offeso Di questo Regno alcun poffente, e grande, Io per me loderei, che st fermasse Tra popoli, e tra voi patto ficuro Con giuramento, acciò che mai non poffa Accidente annenire, onde non fegua La meritata pena à punto in lei Come comandail Cielo .

Con. Approno, elodo Il tuo configlio, e fard tua la cura Che segua il patto, e'l giuramento in quella Gui a che paia à te.

Sac. Quà reggio à punto Adunanza di popolo, econ loro Stabilirem ciò che de'farsi, amici Temperate il dolor, che la cagione Del fiero morbo e discoperta, e insieme Conosciuto il rimedio, onde rimane Solo à porlo in effetto.

Cho. Affai per certo Tu ne consoli, hor non ti spiaccia il darne Tin distinta contezza. Sac. Il Ciel punisce

Con tente morti, obro briofo incesto D'vnafiglia col padre, e per emenda Vuol TERZO.

Puol che di propria mano il padre vecida L'incestuofa è matricida figlia. E cofi'l morbo cefsi .

Cho. E chi fia questa figlia, e questo padre ?

Sac. Queflo cercar fi vuole,il Conte fanne Cariola vichiesta, e voi doucte Pur far lo fteffo.

Cho. E prontamente tutti Sar.m per farlo.

Sac. Si, ma perche poscia Ritronata costei, scufa non vaglia Ch'ella non muoia, il Conte à voi promette Con giuramento il suo castigo, e voi Prometterese à lui la fleso .

Cho. In quella Gutfa che pare att.

Sac. Porgete adunque Per lo popolo tutto à me la deffra, E tù per ie la porgi, e per la tua Real Conforte.

Con. Eccola ignuda e pronta Per mia Conforte, e me.

Cho. Per tutto quanto Il popolo d'Iberia ecco la mia :

Sac. Con le destre amendue, quinci del Conte, Del popol quindi in vn voler congiunti Pegni di fede, à temi polgo ò Sole Padre di vità, e gran ministro eterno Della natura, e principale e folo Honor dell' minerfo, à te mi volgo, E prego te ch'l tutto guardi, il guardo

Volei

Volgie la luce alle promeffe miei, E l'approna , e conferma, e voi presenti Siatene teftimoni, vmido Dio Tu che i flutti del mar muoui e componi Colgran tridente e l'ampia terra fcuoti, Cerere e tù che la sperata messe Coronata dispiche à noi maturi . E tu dell'aria ò disdegnosa De a Dominatrice, il cui veloce carro Traggon fopra le nubi alte e fonanti De gl'occhi d'Argo : volatori heredi . lo per la parte gouernata, èretta Giuro con questa mano, e con quest'altra Giuro per quella che gouerna e regge, Che trouata colei, che'l padre abbraccia Lascinamente, opereran d'accordo Che'l genitor l'incestuosa recida, E qualunque di lor mancaffi, ò Sole, Tu che l tutto conosci, e non si cela A te fatto mortal, tù Sole aduna Le fiamme tutte à suo caftigo, e fatto Di loro orrib.l fulmine feruente Ferifcil tofto, e viuo viuo l'ardi.

Cho. E così fia.

Con. Cosi ti prego anch'io.

Sac. O meraniglie, il Sol mirate à punto Confermator del vostro patto appare Fuor delle nubi lucido e fereno Ma miratelo ben ch'ei fi dimoftra Sparfo intorno di rai fanguigni e feri, Con cui feuero i trafgrefor minaccia . Con.Her Con. Hor si tronchin gl'indugi, a bandi mies Giungero nuoui premi, e nuoue pene A chi mi fcopra i delinquenti, ò celi .

Cho. E noi concorreremo alla ricerca, Che far li dee con diligente cura.

## SCENA QVARTA:

Secretario. Conte.

EH vi piaccia Signor meco in disparte Ritrarui. A confumar v appella Harpalice

Quanto prima le nozze, e quanto puossi Celatamente.

Con. Et à che fine bor queste Con tantafretta

Secr: Ella s'anuede, e nota, Che'l Zio s'affanna à distornarle, e vuole preuenir lui con legar prima il nodo St, che scior non si poffa.

Con. Andiamo intanto Diniferem tra via ciò che dec farfi. E in che maniera

secr. Ella p'attende, andiamo.

#### CHORO:

Z Souerchie defire Fa (ouerchio temer, l'alta Regina Per l' Amorosa Spina

58 ATTO Mette dubio alla fpeme, Ch'ell'ha ficura, e'l fuo Conforte teme

Che'l Regno babbia à finire , Mentre morte lo spoglia,

Et ei di regger lui troppo s'inuoglia : , Ne folo il bramar molto,

3, Ma'l faper poco il cor' di gielo imprime "Cofi par che fistime

,L'incognito e straniero

, Nemico vnqua non visto affai più fere, "E si nasconde il volto

.. Il barbaro Tiranno

"Ferch'altri n'habbia imaginando affano .. Sempre l'humano ingegno

"Più dannofo prefume e più mortale , Quand'è celato il male, "Cofi la nebbia, e l'ombra

"D'orrore altrui più che la luce ingobra»

"Cosi pien di ritegno "Muoni la notte i pasi,

"E'l di fenza mirar ficuro vafsis

,Quando la prima volta "Altrinel voto pin ficrede all'onde.

,Dall'arenose sponde

, Parte tremando, emira , La viua e dentro al cor geme e fospira.

.. Ma poi dall'a fo e to ta s; Si la paura alui,

. Ch'ei fà terra del mare à i pafsi fui .

Morte, che non fi proun Puer ch' vna volta mai, fiera fi crede

E dalla

"E dalla fronte al piede "Sbigottita è tremante

"Scuotesi al venir suo la turba errante, "Teme di lei,che gioua,

"E l'odia allbor che scioglie

"L'empia prigion delle sue grani doglie

Ben prouide Natura

"All'huom per auuezzarlo ond'ei nö te "Giunger all'hora estrema, (ma "Col sono che somiglia

"Col fonno che fomiglia "Alla morte, ogni di ferrar le ciglia,

Maje non ba paura

n Perche poi del morir trema e pauenta?

3, Differenzanon troui
3, Dal dormire al morir, fenon che'l fonne

De sensi è breue dono

3, E mille volte inuola 3, Quel che la morte all'huom toglie vna

"Cosi souente provi "La medesima sorte,

"Et insegna il dormir che cosa è morte. "Quando serrate gl'occhi

"La sera egri mortali, e non tem: te

"La notturna quiete, "Che v'e dolce riftoro,

,,Imparate da voi nel chiuder loro,

, Quanto fien vani e scioechi , Della morte i timori,

en Per cui saggio tà dermi, e ftolto muori

ATTO

#### ATTO Q-VARTO

## SCENA PRIMA.

Nutrice. Choro.

Nu.,, Polce cofa è la patria e quel terreno "Doujaltri nacque, effer, no può si nudo "Di frondi , ò d'berbe, ò fi spogliato è prino "O'di cornuti, ò di lanofi armenti, ,Che nol'vesta l'amore, e nol fecondi A gl'occhi di colui ch'egl hebbe in fafce; Quest'aura ancor che fosca, e questo Cielo, Benche tinto di sdegno incontro a gl'egri, E miferi habitanti,e questa terra, Ben che lugubre, e tutta quanta impressa Di vestigy di morte, onde del primo Afpetto a pena in lei reliquia auanza, ... Mi piaccion pure, è richiamar mi fente A lor da forzatacita, e secreta, Ch'io diftinguer, non so, ma mi conduce Con violenzaincognita,e poßente A ferrar gl'occhi,ou'io gl'apersi in prima, E cosi pur dal suo nativo albergo L'anidetta colomba à pascer vola Per li campi lontani, è pur da loro Sempre amor la rimena al caro nido. Ne mai fi dolce , è saporofo loglio Peltegrina pendice à lei comparte, Ch'all'albergo natio fatia non torni;

E'l villanel, che l'alte torri ammira Parce della Cittade, e'l piè riuolge Alla picciola fua capanna humile, D'ogni tetro superbo a luipiù cara . Cosi torn'io doppo voltar de lustri, Non à pouera humil patria negletta, Ma de Cefari albergo antica è grande, Con tutto ciò dall'orrido flagello D'empia mortalità cosi battuta, Ch'ella si rezge à pena, e pure in lei Veggio adunanza là d'habitatori. Proua farò se mi ranuisi alcuno Doppo tant'anni il Ciel vi doni amicl Quanto bramate.

Cho. Altro non brama alcuno, Che ritrouar quel che si cerca, e farne Quel che comanda il Cielo .

Mus. E che fi cerca ?

Cho. Tù dunque i real bandi ancor non fai, E qual premio prometta, e qual castigo Minacci il Signor nostro à chi gli scopra, O gli nafconda il vero ?

Nut. A questi panni

Riconofcer ben voi potete à pieno, com io fon' pellegrina, e pur bor vengo Ba folitarie, e non propinque selue, , Doue tromba non giunge, e non arriva , Real comandamento.

Cho. I bandi fono,

Che rinelata fia donna, che giace Col genitore, cla fna madre vecife, 62 A T T O.
Che vuole il Ciel, che'l genitor l'vecida;
Coss splacherd, coss spojeta
Dalla morsalità libero il Regno.
Nut. E Najconde si ancor donna sirvas
Cho. Non è sichino, è incatenato petto

Cho. Non è sichiuso, è incatenato petto
Da si tacita lingua, à cui non sieno
Da noi poste l insidie , onde si scopra,
Se non a pien di veritade il lume,
Qualche spiraglio al meno.

Nut. Il Re Marfilio,

Che tanto sa ciòritrouar non puote? Cho. O ben si par che peregrina arrivi.

E morto il Re Marfilio . è di Valenza Il Conte è fatto successor nel Regno, Che la figlia real per moglie ha presa.

Nut. Presa ba per moglie Har palice? Cho. E per quale

Cagion tanto stupisci?

Nut. Il Conte adunque I refa hd per moglie Harpalice?

Cho E di questo Prendi tal meraniglia?

Nut. Il Conte il Conte

Pur di Valenza? Cho. Et è si strano effetto Questo però?

Nut. L'Harpalice figlinola Del Re Marsilio?

Cho Hor questo cuo si nuovo Scupor che monta è indegno forfe il Conte Scimi di canve nozze è e quale à lui QVARTO. 6

Per viriù, per prudenza, e per chiarezza Di/angue in questo Regno hoggi propor/e Mai si potrebbe ?

Nut. E son le nozze omai Fatte tra loro ?

Cho. Ancor però non fono ,

Ma la promessa ègid seguita, e solo S attende a celebrarle va breneindugio, Chessa tanto che bassi al pranto at duole Di Marsilio defunto.

Nut. In somma ancora

Non for fatte le nozze, ancor si ponno Guastare?

Cho. Ancor fi ponno.

Nut. E se ciò segue,

Lieti noi tutti, e liberato il Regno . Cho. Mache però saria se fusser s'

Nut: O quanto importeria, miferi alli ora Noi tutti, ogni iperanza affatto estinta , Spenta ogni rita, e defolato il Regno .

Cho. Hor che poglion tai detti ? aperto parla. Nut. S'io potrò parlerò, ma se tant'oltre Seguita sia che sauellar non possa.

Non fard motto.

Cho. Haith nouella forfe

Di quanto al bene vniuerfale importa? Nut. Sò molto, e non sò vulla, e fin ch'u parlì Al nuouo Rè più non dirò di questo

Cho. Il Rè s'appellerà, ma senza pena Prenderne noi per se medesimo ei viene.

#### SCENA SECONDA.

Conte. Choro. Nutrice.

Con Onsumate le nozze emai son giunte
A manigare in porto, e monsumane
A temer pui d'aumerțited di venti,
Sol m'awanza d sacerle instructe l'empo
Debito armini, è ringratior gli Dei,
Volgendo in ranto ogni pensiero, ogn'opra
Alia salute vinuversal di questro
Pur troppo affitto, e pauemato Regno.

Cho. Signor, costei che pellegrina avriua Pur hor nella Città, saper aimostra

Ciò che fi cerca .

Nut. Io peregrina fono,

Che già per quattro lustri in quelle mura
Non fui, ma peregrina anco non fono,
Pereb'io ci nacqui, e ci habitai molt'anni,
E non moltro faper, ma rò di certo
Ci c'he per roo fi và ecreando.

Con. E quale

E la cagion che non lo scopri, è mostri ? Nut. Tacciò perch'io pauento .

Con. E di cui temi ?

Nut-Signor, temo di te mentr'io discopra Cosa che ti dispiaccia.

Con. Io ti prometto, Che je cosa dirai, che gioni al Regno, Non potra dispiacermi.

Nut.Et

Nut. Et io fon certa

Pur dispiacerti, e di giouare al Regno.

Con. Horsú quando pur mai tú mispiacessi Di non far cosa mai ch'à te dispiaceta, Fermamente prometto.

Nut. A colta almeno

Dacostoro in disparte, e folo intendi Ciò che vò diret, acciò che poi volendo Tù ch'io nö l habbia à dir, sia per no detto.

Con , Separatsi non dee nel ben comune , Il popolo dal Rè, dal capo il busto , , Siam noi tutt vna cosa, vn corpo solo ,

Di pure à tutti. Nut E m'assicuri d Sire Di non m'ossender ne

Di non m'offender poi? Con. Già l'hò promesso.

Nut. E dourei tanto più prender baldanza, Quanto che pot ch' baurò feoperto 'l' vero, Vedrai fenza tua colpa effer l'errore, E potrai non feguirlo, e farne emenda. Con: Se questo e d'aque, bor qual timor ti punge

Ch'io debba offender se ?

Nu., Quando fi trona

,, L humano cor d alcuna brama impresso, ,, Noia li fà chi gli contende, e nicga

"Quant' gli agogna, e di tal noia, quasi "Battuta selce, imantinente il foco

,, Di fubit'ira, in lui fiammeggia, o arde ,

"E l'ira in cor gentil benche repente

"S'accenda,e s' éga, inquel mometo ch'arde, "Giust a o non giusta alla vendetta corre. ,, E chi può quanto ruol mentre s'adira, ,, Vuol offender'e può bench'ei non deggia. Però Signor, fe da temer di voi

Non hò vagione, io vibò cagione almeno : Con , Cagion fenza ragione è finmo al vento ; Ma per leuarti ancor d'ogni fospetto La dubiofà radice, e quel fecreto Pulular Viu obe fenza afome nasse ; Non dire à me ciò obe di me tu temi ; Aa dilbà è cotessore.

Cho. Anoi non dica
Cosa già contro à se, che tù medesmo
Non l'intenda e l'approui.

Nut. lo son per dirla

Et à loro & tate, di me poi segua
Quel c'è pression mi cielo, io per salute
Della patria oue macqui il ver discopre,
Et à l'oracchie ad scollar prepara
Salutifera storia à te noiosa
Quel che la siglia sua per mo lie prende,
Di che s'adira, e ci essigia al Cielo
Con tante morti, babbine pace, ò Conte,
Quelto sit, benche nol spapi ancora.

Con. E tu chi fe', che tai menzogne ordifci , E l ardifci d me stesso espor su'l volto è

Nut. Prouero quenco io dico, e pria si prego. Guardami filamente e enfigura, Se l'Entella fon'io nelle tue cafe Nata e vissitut, alla tua prima moglie Fida ancella, e domestica, quantunque Tropp'empio guiderdon mi desse al fine OVARTO.

Io fon volei, ch' alla tua figlia Erminia Già par, olessa, e stencella possi G'aliment, primieri, allbor che diede Il Rè Marpsilio ad allatar la sua, Che s'appellaua Harpalice, & à pinto Nacque nel di medessimo alla Contesta Tua Consorte, e mia donna.

Con. In riconofen

Nell imagine tua, che gl'anni han guasta, Di colei, che su di qualche sembianza, Ma quella eser non puoi, che di sua morte Sicura voce à noi peruenne.

Nut.Il grido

Di mia morte fù falso, ancor ch'hauesse Di veritade ogn'apparenza,e come Seguiffe il fatto, attentamente afcolta. Da por che la Regina estinta giacque Nel duro parto, è la figlinola infante Viua rimaje si, ma la sua vita Con debil filo in fragil nodo aunolta, Pertentar ogni proua il Re Marfilio Di rinforzar l'infermo Stame à lei, Anutrir diella à tua Conforte, & effa Per d fender da morte il caro preno Ben s'adoprò, ma fur fue proue in darno, , Perchel'bora fatale in Ciel prescritta , Allungar non fi può. Cofi morio La real pargoletta, e la Contessa Meco in disparte in cotal suon fauella.

Meco in disparte in cotal suon fauella.

Entella, altri non già se non tu sola
Mi p otrebbe impedir,ch'io non nutrissi.

A Marfilio per fuo la propria figlià, Ne'l farci già fe vimaneste viua Ansor La fun, ma come vedi è morta, E per la morte sua rimane il Regno senz alcan successor ci ei già carco D'anni, attender omai novella prote Non deuc, ondio con far serussio à lui, Posso allattar per sua la propria figlia, Ben so puo far se tà consenzi e cambio, Ben so puo far se tà consenzi e cambio.

, Ogni infante e simile, e son simili Questi due fi, che nulla più, ciò dette Stringe teneramente à me la mano, Tace bramofa e la risposta attende e Io breue spatio d tal parlar confuia Senza voce rimango, e non m'attente Giàd'appronar si perigliofo cambio, E non hò cuor ch'à dinegarlo ardifca , E con vn'atto mio pien di timore, Fieno di confusion, pien di spauento Gli omeri firingo, e non confento, à niege à Ella che me non repugnante althora I ffer s'accorge, a raddoppiar s'aira Le sue ragioni, e vi congiunge i preghi . Gl'oblighi, e le promesse, e tanto al fine Stringemi, ch'io confento, e la mia fede

Di tacer sempre in sicurtà le porgo . Con. Hor ben tu la mantieni .

Nu.,Il mantenerla

" A danno della patria à cui più debbo "S. srebbe on violarla affai più graue.

Con. Seguita sà.

Nut. Dalla Contessa e fatto
Delle bambine il cambio, io la reale
Per la tua piango, e la Contessa alteua
Per quella di Marsilio à lui la tua.
Obesti la verita per cui tiù vedi
Che la Regina, à cui vuò farsi sposa
E tua siglinota.

E HA E GLIOVA.

O manere intendo
Quant' bo promeffo, e non vodavti pena
Delle fauole tue, ma vor ob ne
Che ficosonican faife, e però quanto
Hai detto tu, po mar consienti, e voi
Non lefeiate coffei, fine bella autunta
Non mi firagya prigionera, e tanto
Nelle carcere fila, che fi difdica
Di quanto di detto.

Di quanto bà detto. Nut. Io ben preuidi, e bene Predifsi il tuo disdegno, e'l danno mio , Però manco mi duole.

Con. Hor non t'è caro, Verità così bella, e così nuoua Far che si proui?

Nut. Asfai farestù Imeglio A volermen che si conosca il vero, se'l ver t'annoia.

Con. Odi pur quanto ardita Nelle promesse mie presume?

Nut. 10 folo Nel ver confido, e da te folo attendo; Quel ch'io temena à discoprirti il vero.

#### SCENA TERZA.

Gherardo. Choro. Conte. Nutrice.

Gher, TOR qual delitto bauer può mai còmef.

L'ecchiarella straniera inerme e sola.

Che prigionera inuanzi al & nouello
Qui deggia farsi, e che per vos l'orsicio
De ministri s'adempia è

Cho. Ella racconta

Storia, che più ch'al ver simiglia al falso , Onde comanda il Rè, ch'ella si prenda, Acciò che si disdica.

Gher.E quale storia E questa ?

Cho. Eßer Harpalice figliuola Di Marsilio non gid, ma pur di lui, Che la Consorte sua cambiolla in sasce.

Gb., Strano actidente, e pur non è menzogna.
, Chel vero ance talbor non l'affonngli.
, Ma voi Signor, perche di cio falegnarai?
Perche legara l'a chi vi leopre il vero.
Ch' à danno ranuerfal fi tiene a(co)
Promettete mercede, e la mercede
E questa poi d'imprifionere altrui è

Con. Ma se pur contro à me saucle consa Costei debb'so sossirir, che trouin sede Le sue calunnie?

Gber. E s'ella il ver dicesse, Debb'ella esser punica ? con. Il ver'dal falfo Discerneranno i giudici .

Gh., In palefe.

, Più che nel fondo di prigione ofcura "Si scopre il vero, e giudici migliori D'ogn'altro effer, con voi può tutto quefte Popolo, & io, ne voi voler douete, Ch' vna macchia fi brutta à voi dal volto Non si tolga in aperto, onde di lei Cmbra no refli: Hor che fi fciolga adunque Pria comandate indi chiedete a lei Ciò che vipar contraviave al vero,

E dalle sue risposte agenolmente

Apparirà s'ella mentifca.

Con. Hor fia Coffei difciolta .

Cho. Il tuo voler s'è fatto.

Con. Hor'mi di tù, qual argomento, ò proua Mostri d'effer Entella? Entella e morta Già quattro lustri .

Nutr. E vina Entella, e spira

Qual tù mi vedi, e s'a costui perdoni Suo creduto homicidio hor'bor' pedrai Qual proua baurò deßer Entella.

con. A cui

Domandi tù ch'io mi perdoni ? Nutr. A quegli Colà che fermo, è si pensoso tace Fur me guatando :

Con. E che può dir costui.

Nutr.Dagli certezza dà, ch'egli impunito Pallar 72 A T T O. Passar ne deggia, e senza nube il vero Scoprir ti possa.

Con. Impunità prometto, Dica sicuro.

Gher. Et so tutela aggiungo,

Nulla pauenii, amico,
Nulla no mi vauvija, amico,
No son quell'io, ch hor si riuosge il quarto
Lusto, che su menasti ascosa, cola
Nella valle de platani, el a possia
Non mi fensiti here votre e quattro
Con la siera biponneil capo, è poscia
Misceali le fauci, el teorpo el angue
Date freddo cadanero creduto,
All fere, a gl'angei ascianti no cibo,
emina le citatrie, non negare
La conoscenza antica, il tuo fallire,
Cometu vedi e predonato prima
Che discoperto, a che dubioso resti,

Che tucer più ? che vacillar confuso? Antic.Verità mi discopre, è coscienza

"M'accusa,ban troppa forza insieme vnite, "Non si può contra loro, il vero hà detto

Signor costei, ciò ch'ella ha detto io feci.

Con. Hor dunquetanto à lei piacer l'aggrada;

Con cui fusti d'accordo, empio, che nulla

Temil'osfender me è

Antic Ben temo, e grande

Ti stimo, e non vorrei nemico farte, Ma viò stimo di te maggiore il Cielo, Epiù siero nemico.

Con. How

on- Hor gli Scherani Religione hauranno? baurd timore Di Dio chi gl'innocenti dtorto vecide, Quat contrari fon quefti ? d tu collei Nmlacerasti, e fe mendace, à vero La lacerasti, e fe fellone, à cui Dunque treder deura si. A fellone, à mendace?

Antic. Empio ben fui,

Mendace hor no. on. Ma qual cagion ti (pinfe

Nel costeifangue à macolar la mano?

Antic.Fà la Conforte tua Contessa Olinda, Che ciò m'impofe, e per mercè mi diede, Oltr'à muli'oro, pn lucido diamante, Ch'io ferbo ancora, è ch'i conoscer dei,

Ch'à lei tù'l defti .

N utr. Ella temendo for se

Del promesso silentio, à me volena Del fatto consapeuole, la vita Torre, e l'impo e, & io tornar non volli

Gidmai, fin ch'ella viße al patrio nido . 6ber. Manifesti confronti, onde si scopre Il ver contro di voi, più chiari sempre

Apparifcono , à Conte. Con. Hor fà ch'io veggia Quell'anel che iù di.

Ancie. Prendilo, e mira, S'egl'e pur desso .

Con. lo già negar non voglio;

Che mio non fuffeil presiofe anelle

74
Da me donato alla Contessa elinta.
Manon proua però, ch'ella à collui
As hreo snei il dist, hauenlo ci puote
Dalei per funco, ò per cagion diuessa,
Onol può bauer da «ci. Ma quando pure,
Queste di venti sinte apparenze
Tronasser sede, ancor satte le nozze
Tronasser sede, ancor satte le nozze
Tra la Regina, e me non sono, eò ion
Con sei non siaccio, e la Contesa Olinda
Non vecis'ella, e non si trona in lei
Quel che dumanda il Cielo.

Cher. In tanto è molto, Che non jia figlia di Marfilio.

Con. Aperte

Fintioni fon queste, altro che fole Mestier faranno à torre a me lo fcettro. Gher Ma se sian verit à non saran sole. Con.Con più maturità vedrassi il tutto.

# C H. O R O.

I i figli delta Terra
Scala di monti ad appoggiarla al Cielo,
Onde gli Dei s'armaro
Contro l'audace guerra.
E gione aprendo all'alte nubiil velo
Col tripartito telo
Fulmino, rui pe, e vinfe,
E i feri mostri al primo colpo estinso
Con maranglia apparue.
Con maranglia apparue.

,, Che potenza terrena ,, Per se medesma e menche sumo al veto,

"E vani fogni, elarue

"Nella mortale Scena

" Ci figura maggior nostro talento, " Pasano in vn momento,

,, Pajsano in vn momento ,, E poi ch'ella è finita,

,, Nonst può dir di noi, quì sa la vica

, Ne meno allhor che spira , Nostramortale spoglia

"Contra l'armi del Ciel può far difefa "Ei ne circonda e gira,

, E comunque pur voglia

"E comunque pur vogua "Siamo infallibil meta alui fospefa,

" Ne può scendere offesa " A noi, che siam 'qua denero

, Anoi, che fiam qua aentro , Dal cerchio mai, che no peruega al cetro

Cosi mifero in vano

Le percosse funeste Il Signor nostro a riparar s'affanna

Che se l'arco sourano Soura'l neruo celeste

Ha posto omai l'incuitabil canna,

Se dall'alto il condanna Fato, che li sourasta.

, Mortal difesa incontro al Ciel non bassa. , Quando la mano eterna

, Ci chiama a sè, che vale

,, O celarsi, ò suggir se vede e giunge ,, La potenza superna

,, Ogni passo mortale,

78 . E fuga efter da lei non può mai lunge ?

, Vano defio ti punge

., Lento mortale e nudo , che non hai presso a Dio corjo, ne fcude

# SCENA PRIMA.

## Conte. Secretario.

A pria che seguitar più oltre i nostri Pericolofi , emiferi difcorfi , Vò che s'appelli Harpalice. Secr. Per lei

Và tofto, à paggio, e'l suo venire affretta :

Con. Strane en ezh fenti, e pur gl'inditty ,, Son chiari è molti, e più fiscuopre il vero, , Quanto men si vorrebbe, ò qual tempesta Di mortali suentare, a me leuarft

Veggio all'incontro. Se. ,, Al paragon del foco " Si prouat oro, è la virtu fi proua , Al paragon della fortuna.

Con. To fento

Ben, che virth non m'abbandona, e france Rimane il cor dou'ella alberga inutta, Pur la mente vacilla, e'l suo configlio Variamente li volge, "Si come pianta suole,

, Cui la cima frondoja il vento piega, 12 Ma , Ma non crolla la flerpe

Se., E per muouer di fogue arbor non cale, " E se'l consiglio suo sù la virtude

,, Si fermerà, come sul tronco fronda, , Errar potrd, ma non cader gia mai

Con. Pur che farefli tù nel duro ca o, Doue fon'io?

Beer. Da chi vici ba conducto Procurerei deliberarmi :

Con. E quale, Miacolpa forfe, ò mio difetto ?

Becr. E ftata Pur la fortuna instabile,

Con. Ma come , Liberar mi poss'io dalei , cle tutto

"Il Mondo à voglia sua volge, eriuolge? 3c., Terche l'aunolge entro i fuoi lacci, il volge.

Con. E quai fon questi lacci?

Se. ,, I doni fuoi,

, Che cistringono à lei, fi ch'ella poscia A fuo voler precipitofa tragge

s, Gl'incatenati, e questi lacci fuoi , Non distringon già mai, fe n n colui, "Che da fe Stefo in lor s'aunolge è ferra, , Però di lei chi si lamenta, e folta , La chiama, e cieca, asai de lei più ftolto,

, Che ne legami fuoi s'annoda e firinge, , Lamentisi di fe, che si rimette

,, Nelle fue forze.

Con. Io non le chiefiil Regno, Come in fai, pur mel died'ella . Secr. Etanto

"Più ricufar voi l douenate offerta "Mercede è fempre vile, e da lei porta, "Che mai cofa non ha, che vil non fia, "Perche tenerfi in pregio è e temer hora

Di ricusar ciò, che tener non puossi? 3, Cosa che vien da lei non si possiede.

3, Ma bren bora s'adopra, e fpesso manca 3, Prima che porsi in vso errante è liene.

"Nebbia non è, che si raccolga o stringa, "Ne cosa sua, che si possegga, il Regno

"Hai tu dunque in deposito, da lei "Affannoso deposito, e dolerti

,, Non dei, che lo ripigli, e fe ti duole ,, Perder cosa gradita, a che zradirla? ,, Fa che tispiaccia , i suo noiosi affanni

, Fa che tispiaccia, i suo noiosi assann , Teco rincorri, onde godrai che tolta

"Ti sia cosa che spiaccia, e se tu sorse "Del variar della mutabil sorte

, Ti lagni, è questa sua proprietade; , Tanto doler ti puoi che bagni l'onda,

,, E'l foco accenda.

Con. E'l tuo configlio adunque,

Con. El tuo configuo adunque, Ch'iolafci il Regno, & alla forte il renda?

Secr. E tanto più, che pur volendo ancora N ol potrefit tene, ted a Antilio N on e figliuola Harpalice, ma tua, Ella non e Regina, esta uno hai Più neffuna vagino eti queste Regno, E se pur oftinar tù et volești A mantener che fauolezzi, e înga

La

La veschiarella inuentioni, e frodi, " Perderesti la proua, ha didiamante , La verità l'vsbergo, e la menzogna , Le Saette di vetro. Il Regno adunque, Tu la cerai per mio configlio, e in vece Procurerai di liberar da morte La ritrouata tua figlia infelice.

Con. Ma quale à faluar lei strada m'infegni ? Secr. Son due condittion, che rea la fanno

Al Ciel di morte, & amendue si ponno Daleinegar, che l vecideffe Olinda El'vna, è th con lei giaciuto sij E l'altra, amendue vere, e pur nessuna Pronar fi può, però negarle e d' vopo , Che non condanna alcun nocente il vero

, S'et not confesa, à not connince, e questo Poi che far non si può, quel non si voglia Con. Ma il ginramentomio fatto a gli Det

In man del Sacerdote ?

Secr. Allbor tu'l festi

Come Signore, e Rè, come priuzto I tù non ti stringe, e non bai su promesso Come prinato, e promettesti infieme Per la Con'orte Harpalice, ma mentre El a non è conforte, anzi ne pure Ella Harpalice, e più, th per Erminia Nonfei tenuto. Ma eccolei, che vien ridente elicta,

Ne sa misera sc, dou'heggi l'habbia Duramente incalzando aggunta, e Stretta L'empio tenor della sua fiera siella.

#### SCENA SECONDA.

Harpalice . Conte . Secretario .

Har. T Ccomi à voi; ma qual turbato e fosco L' Sembiante e questo? alla nonella Sposa Dunque il primiero giorno De suos diletti, bà da mostrar si fiera La fronte e'l guardo il runido marico?

Con. Figlia altri nomi, altre querele, ò figlia, Querele vimè di morte, e non d'amore, Errafti, errai, diro pur meglio, errammo.

Har. Hor quai detti, quai nomi,e quai repulse, Qual confuso parlar ? più chiaro esprimi Conforte mio ciò che tu fenta .

Con. Errafti

Figliuola, errammo, bor sia l'error finito, Non mi dir più consorte.

Ha., E dolce il nome

, Di figlia, & e parola 2, D'amore, ond'io non deggio

Rifiutarla da te, pur ch'io non perda Quella di Sposa.

Con. In questa

Dar non ti posso più, ne tor più quella . Har. Dunque d'effermi Spofoin fi bren'bora Sete pentito?

con. E poi di me non meno Tur hor farete.

Mar.lo più che mai contenta :

Con. Si

QVINTO.

Con. Si mentre ancor non vi fifcopre il vero Har. Fis figue advanque, e non fiver che dianzi Giacemmo infieme, e'l virginal mio fiore Perdei fognando.

Con. Oime, cofi pur fuffe ,

Figlia, aunenuto oimè, taci che questa Tueparole d'amore Illecito fra noi , mi sono al petto

Coltella pungentifisme e mortali. Har. Mifera, hor così dunque à voi pur fono Unuta a noia in un momento?

Con. Anoia

Tunò,ma'l nostro errore Har. Errorce dunque

Con la sposa giacer? Con. Ma con la figlia

Etal error, chenon ha l'Mondo equale. Ahi qual Tauro, qual Mpe, òqual Kifeo Sopra mi cade à fipellitmi, e tanto Mai piude dal Sol, che non riforga Mai piude dal Sol, che non riforga Mai pi imeco i mio fallo, enon a'intenda Doue vestigio human l'arena flamps. Quanto e l'error, chel error mio produce, Treftami fede, ò mio fedel, che tanto Mi fi Cote ogni fibra in mac Lo al petro, Emi chaggiaccia il cer che poco nitu Potria piumortes lo di me itelfoomai Schiuo, e dolente, ad aberrir mestelfo Imparo, e pur non ofo Dabbraccian per spigiuala Cisticische per pipsi abbraccia di dianti,

82 A T T O

An aippola peranta

3. Figliariconofciuta, ambi pur fono

3. Amori, e l'ono all'altro e psu contrario,

35 Che'l gielo al foco.

Secr. In altro fenfo, ò Conce, Come'l bisogno di costei richiede Fancillar tu douresti, amore e duolo

Fannoti trauiare.
Con. Il ver tuparli,

Con. Il ver uparus,
Perosi prego, hor che'l mio evudo affanno
Nol mi confinitrebbe, i nostri errori
Scopri à mia figlia, e'l mio difetto adempl

Scorria mia figita, et mio aiserto ademps e Secr. Regina, aspra nouella, e men dolente Quanto più breue. Il Ciel condana à morte

Chil padre abbracciae la fisa madre veci Sete voi quella, voftro padre il Cote (de, Con cui questito, vociolito (linda, Di cumafeellis thà difeoperte il cambio , Cròlinda fe de voia la fello Estetla Cròfina Nurrica, onde ragione alcuna Non bauete nel Regno, e della vita. Rimana èvoci certa firetanza à pana.

Har. E parli il ver? Secr. Cosi parlassi il falso.

Secr.Cost partajssit jaijo. Har.E cost strani aunenimenti, etanti

Dolors, e si diuersi
In un fascio si misero, & amaro
Si crudelmente accogli,

Lafcia tempo al penfier che li distingua, Che gli capifca il cuor, fo tanta doglia Ruo capire un fol cuore

Secr. Que

Secr. One non basti

Regina il vostro in compagnia faranno Questo del Conte, e'l muo ben troppo in lovo Fia raccolto il dolore, e quando i cutri Si chiudestro a lui che far nol nonno.

o, Si chiudessero à lui, che far not ponno, y, Succo amaro e la doglia, o pur che stilla Nonrimanesse in toro, Ouano al pensar de voi, tutta la cura

Quanto al pensar di voi, tutta la cura Gia n'habbiam presa il genitore, & io.

Hav. Dunque mentir non puo, non può falliro Pouera vecchiarella, e pellegrina, Che mi nuoce cotanto, e di costei

Haurà contra me for 7 a vna parola;
 A tormi vita, bonor, Conforte, c Regno è Secr. Prona costei ciò ch'ella dice, e seco

Si congiunge Chreardo, el pepoltutto
Con amendue, che di mal cuon fossivia
Torsi dal fangue di Marsilio il Regno
Per darlo al Conte, e non farà di tanti

Purnella caufa vostra vn fol choparli; Che temendo ciafcun douereesporro La sua vita per tutti, à tutti piace

, Chel'esponghiate voi, che nessun ama

"Har. Adunque al tutto Di me, del Regno mio, della min vita E morta ogni speranza?

Secr. Io della vita

Notcredo anco però, ma ben del Regno. Har. E non v'è più riparo ? Secr. Jo nol diferrno.

F & Ah

84 A T T O

Har, Ahimifera Regina, à che fon giunta, A nouvelfer per metrà mille e mille Anime à me feg gette, Pur vnalingua fola,

Pur un detto per me, che in così dura Necessicà manues? Ciechi mortali è Holti

Vedete poi che cosa e Regno, aibstero Esempio lagrimeuole, e dolente, Suenturato ricetto

D'ogni dolore Harpalice. ,, Perder la vita e male,

"Mapur, chinon la perde? "Perder l'imperioin un momento in pa**e**s, "Raro accade, onon mai, ma perder poi

Raro aceade, è non mai, ma perder pos SenZa morte conforte, EsenZ'errore honore,

Sola al Mondo son'io, Sola tra le suenture Fenice miserabile, e sunesta,

Fenice miferabile, e funefla,
Oimè, dunque col nome
Di matricido, e di paterno incesto
Potroviluer io più i fruir quest'aria,
Ches infetta per me, quardare il Sole,
Che mi s'asconde, e rimirar non osa

Che mi s'ajconac, e rimirar non oja Dalle mie colpe il macolato Regno? Potefsi almeno alla miferia mia Tronar pietà, ma chi di me pietade

Haurà s'io nuoco à tuiti ? e pure à Ciele, Tu'l fai tufe volendo.

Caddi nelle due colpes

Di custumi condanni . O non più vista in terra

Scelevatainnocenza,

Se non la mia, non più dannato errore; Che non ha colpa

No mai più dichiarata inginsta, & empia

Alma con pure voglie, e resa infame Chi non seppe d'errare, e pur me sola

n Voglio incolpar, che non fallifee il Cielos Sec., Regina arde la fiamma, e bagna l'onda " Per sua proprietade,

, Cosimisero e l'huom che in terra nasce, E voi foffrir deuete

L'universal condittione humana.

E mostrar contra'l duolo animo forte. Har. Et 10 ben mostrerollo, and iamo o padre,

Padre che fot tra tante

Perdite dolorofe hor viritrous , A conservare andiamo

Amelavita, àvoiladestra intatta Dalfangue nostro.

Seer. Andiam'verfoil palagio,

Là giudicata fia la caufa vostra Dal sommo Magistrato, è pur che voi Neghiate ivostrierror, che non han proue,

Salua è la vita.

Har. Andiam sicuri, andiamo.

#### SCENA TERZA

#### Orintia. Choro .

or. Fragast pur, ch'à sua salute in vano Fuor che la suga ogni rimedio sora Ahi suenturata, emisera Regina, A si duro pareito adunque giunta T'ha la tua forte Harpalice, che loco Non sia per te nel Regno tuo sicuro? Horhora oime dimille vite e mille Eranellaman tualo sprone,e'l freno, Et hor più non si troua Scampo alla vita tua, fotto fi fiera Stella nafcesti, omai veggsonsi in lei Tutti i cenni riuolti, anzi già tutte Parlar le lingue, e garrule e loquaci Chieder la morte sua per la salute Ditutta, quanta Iberia, e ciafcun dice, Ch'ell'e figliadel Conte, e uon Conforte, E ch'ella vecife Olinda, e che per lei Siavenueala pefte, onde'l Ciel vuole, Che di fua mano il genitor l'occida, Etègia da Gherardo insieme accolto Nel palagio reale il Magistrato Supremo, e contra les conuien che fuons La sentenza mortale, à cui non puossi Altro appello interper senon la fuga , Ma quantunque io l'auursi, oime qual calle Aprir potrafsi à sua salute omai,

Tengonfi

OVINTO.

Tengonfi già della Città le porte Per Gherardo suo Zio, già gridail Regno, Muoia, muoia colei, per la cui colpa, Muor'titta Iberia; Oime qual varco omai Fia ficuro per lei, qual fia ricouro Per sua salute?, e pur la cerco in vano; Amici, alcun di voi veduto baurrebbe

Harpalice passar?

Cho. Dianticol Conte, E'l Secretario insieme i passi volse Versel palagio, hor la trouar la puoi.

Gratie rendaui'l Cielo,oime che quafi Puro, e incauto augellino, a dar di pette Nell'infidie à lei tefe hoggs fia corfa, E perduta del eurro ogni speranza De poterla Saluar, forse fia meglio, Ch'io non discopra il mio pensiero, e taccia.

## SCENA QVARTA.

Choro, Nuntio.

Colmo dimeraniglia, e di pierade Tu sebri in volto, hor quai nouelle ap-Nun. Meranigliofe, misere, e salubri, (poris? S'e discopersa Harpalice sigliuola Del Conte, & ei di propria man l'hà morta Cho., O quanto alta è la rupe

Onde volubil Den

"Tu iraborchi i martali, e quanto e baffo Delle miferie al precipitio orrendo,

MIA

Main se non l'e grave, il caso esponi :

Nun. Da Gherardo chiamata, e fattarea Distupro, è matricidio a'i Senatori Venne Harpalice innanti, e volen'ella

Parlar, ma'l Conte incomincio, primiero : Signori d figlia, ono, che fia coftei, Di Marsilio, o di me, prima il sospetto Leuar vogi'so chefauellar ne faccia L'anidità del Regno, e pero cedo A vos liberamente ogni ragione Per amendue, torni à Gherardo, o vada Pur la corona oue si vuol ch'à noi Nullane cal, ne fo de lei parola.

Ma diroben, che non è readimorte, Ne per l'incesto mio, ne perch'ell'habbia La madre vecifa, ella rimane intatta Dame, ne la mia moglie hebbe da les, Mapurda se medesmail tosco prese, Si che dell'inoge l'airo error, di ch'ella Vun accusata assai vedete aperta La fua pura innocenta,e ch'altra donna

Dimanda il Cielo, e qui si tacque il Conte, E fegui trale bocche un mormicio. Fantrenole à lui, non dubio segno De sentenza conferme. Allhor la figlia Con un atto magnanimo, è diverso

Dall'vfo feminil fi fece innanzi A i Senatori , è diffe. Il Conte cerca D: Scufar me che li fon figlia, & io Vo feufar lui, che per l'amor paterne

C. fi fanelli, e faccia prona à vos Celars Q VINTO

Celare il vero, io li son figlia, e sono Quella che'l Cieldimanda, vecifi Olinda Con rosco, & hoggi pur giacqui con lui: Cho. Ahi bella verità, quando già mai Si generofamente in terra esposta? Nun. All'hor dichearail rigido Senato, Cheimmantinente il mesto Conte adempia Il decreto del Cielo, e'l popol tutto D'intorno freme attonito, e confuso Per la pietà della real fanciulla, E par che più di lei, che di fe steffo Habbia compassione, & ella intanto Mentr'ogn'altro per lei Stringer fi fente Nel petto il proprio cuore, altera e queta Voltasi al genisor cosi fauella. Horsumio padre, io volentier m'acconcio . Quella pena à foffrir che'l Ciel m'impone, Tocca à voi darla, è vidimando prima Perdon s'io fauellai fola una volta Contra vostro volere, enon micalse Quella vita ferbar, ch'ebb'io da voi; Perche il tenerla abominofa, e fozza A danno della patria, era affai peggio. Per me che morte, hor mi morro concenta, Poi che l'incesto, e'l matricidio mio Non fur con mia saputa, e s'so vinessi Mendace, e consapenol e, qual fora Pisidolente di me? non ben si cambia

"Con un viuer dogliofo un morir lieto. Stohauess creduto effer quell'io, Che con la morte mia dar vita al Regno

Potefsi,

Potessi, alla bepenne il collo espoto Haures già prima, e non fares viffus a Della corona vsurpasrice indegna, . E prinato e non Re chi la falute

, Propria antepone alla comune, e quegli, che la pospone è Re ben che prinato; Horch'so vissi aragion degna Regina, Vo dimostrar morendo, e cosi detto Va, prende, e leua via tagliente scure, Che dal muro pendea con gli altri arnesi

De barbari sergenti, el'appresenta Al a destrapaterna. Indicon le ginocchia il fuol premendo Solleua gl'occhi al genitore, e dice . Te prends padre, so volcadarii il Regne Per dote, et'ho perduto, e non m'ananza Altra dote che questa, hor in l'adopra Come vichiede il maivimonio ingiusto Consumato tra nos, recidi id collo Della figliuola tua, che tu pur dianzi Per isposa abbracciasti, il nodo sciogli De nostri errori, e col mio sangue lana

Denoftri indigni amori Le macchie meestuose, To che la madre vecifi

Debbomorir, the che di me godesti

Des sensire il dolor di darmi morte, Dallami dunque omai padre, che tardi ? Scarica il coipo e spezza Questo misero mionodo vitate.

Questo che sulegasti oime can troppo

Duro destino spezza, Suferifcimi padre, enontemere Guaftar ciò che facesti,

To fon quella, e non tu che morir deue ? cho, E chefaceua a tai preghiere il padre ?

Vun. Perrisponder à lei della perdusa Voce indarno cercana, e la bipenna

Tirana d se pieroso, & ella allhora Rincorandolo più cosi dicea, Su che timore è questo ?

Io che fanciulla fono,

Io che deggio movir nulla panento

E voi tremate? e che son forsi queste

Carne de Tigre, o d'Orfo? Carni son mansuete

Della tua propria figlia;

Ch'altro non l'addimanda In guiderdon d'hauerli colte il flore

Disua Virginitade

Se non che tu l'uccida, vecidi amai ;

A bastan Ya sin qui l'indugio amara Mifalamorte, aggiunger duolo à duolo Nonvoler più, lafciami'l colpo, e trance

Lamia pena, ela vita,e cosi poscia

· Ch'hebbe pregato un tempo Il genitore in wano,

Daluile vaghe luci Volfela bella moribonda al Cielo?

E diffe, o Sol chi per emenda vueis Chemio padre m'uccida,

Distemprain lui quel giaccio

ATTO

Che plindura la mano, c'i colpo arresta; Eccomi esposta è queta, e cusi detto Chinas begl'octhi etace, ed'ecco un lapo Souralei munda, e d'ogn'incorno il Sole L'illustra si, che manifesto apparue, Cheran da lui le sue preghiere intese Il Sacerdose allhor, nelle cui mani Dianzi giuro lo sbigostito Conte. A lui si volse imperioso e diffe , Hor che più badi? al Cielo Hai tu promesso, e mantener convienti, Sà via cio che fi vuol sopra le Stelle Quaggin fifaccia, à questi detti al fine Non Sapendo che farsi, è già scorgendo Sollenarfi il Senato incontro à lui, Il misero ubbidisce, è cader lassa Labipennemortale Sopral'union figlia, à cui recide Dal bel collo di neue il capo d'oro. Pianser per la pietà d'intornotutti, Mail Conce no, the d'infenfibit pierra Mancol'umor per troppo duclo al pianeo, Qualfuffe poi ch'ci si riscoffe, evide L'estin'a figlia, emacolato si piede

Cho. Ahi se douea si duro

Alla nostra saluve il calle aprirsi, Oimè ch'ro non so quasi, Se peggior sia la medicina, o'i male, Ma del Conte rimaso hasta che dirci

Dello sparso da lui suo proprio sangue

Da poi mull'alivo? Nun.Ei volontario efilio Mifero e folo immantinente ha prefo, Per pianifer finche viua Le fue fuere fuenture, cfule e trifto.

CHORO.

,, On offra vita, e più che vetro frale 30 Com e fallace e vana 31 Com jeranza, e come pvesta fale , 31 E preita a terra cade ,

Altro che pouertade

,, Non e cofa quaggiu se non fallace,

" Ella non può cader, che in terra giace ».

# IL FINE.

